





Ex libris LUIGI FIRPO

[cons. 6. 32.



- ·.

ŧ

Allen Allen and Allen Al Allen piamo Petitori Pella gablinazione di grufto lesso tilmore Pella , Bollones Produce. 16. Menatir Ar.

# BIBLIOTECA,

E

## STORIA

DI QUEGLI SCRITTORI
COST DELLA CITTA' COME DEL TERRITORIO

## DI VICENZA

CHE PERVENNERO FIN' AD ORA A NOTIZIA

ANGIOLGABRIELLO DI SANTA MARIA

CARMELITANO SCALZO

V icentino.

VOLUME SESTO, ED ULTIMO.

Dall' Anno MDCI. di Crifto al MDCC.



## IN VICENZA, MDCCLXXXII.

PER GIO: BATTISTA VENDRAMINI MOSCA.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.





## A CHI LEGGE



Cco finalmente appagate le giuste brame dei nostri Letterati Concittadini non meno, che dei Forestieri. Questo, che noi vi presentiam

colle stampe, è il Sesto ed Ultimo Volume degli Scrittori Vicentini, col quale il Ch. P. Angiolgabriello di S. Maria chiuse la erudita sua Biblioteca. L'avea egli per verità apparecchiato, e disposto per le stampe sin dal principio dello scors' anno; ma l'inattesa sua morte, e varie altre combinazioni che sopravvennero, cagion surono, che la Vol. VI.

2 2 Edi-

Edizione si protraesse sino al momento presente. S'aspetterà qui forse più d'uno, che per Noi in vista metter fi debba il favore, ed il plauso, col quale fu accolta dal Pubblico quest'Opera così laboriofa: ma noi giudichiam bene di dovercene dispensare, non essendo nostra intenzione di volerne qui tesser le laudi; tanto più che ognuno, che punto abbia fior di senno, dee giudicare da se medesimo del di lei pregio, e di quante immense fatiche, e di quante diligenze insieme abbia egli dovuto il P. Angiolgabriello usare per difotterrar dall'oblio tanti nostri valenti Scrittori, e le Vite distenderne, inserendovi quelle tante e così belle notizie, che qua e là fi leggono nella fua Biblioteca, e che ridondano poi in tanto onore non che delle Famiglie Vicentine, ma di Vicenza medefima. Certo almeno così la intesero que'molti celebri Letterati d'Italia, ottimi estimatori del merito, i quali appena uscito il Primo Tomo, ne concepirono tanta stima, ch' ebbero a fommo onore di potere strignere col fuo Autor amicizia, e con esso lui mantenere commercio familiare di Lettere. E quando pure novella pruova si richiedesse, debbono sopra ogni cofa

cosa valere le istanze premurose, che fatte ci vennero da varie parti, perchè fi desse fuori colle stampe alla luce quest'ultimo Tomo già dall' Autore disposto, onde non defraudare la Letteraria Repubblica del compimento d'un'Opera fino al principio di questo secolo estesa, e che stavasi già con impazienza attendendo. Ora che s'è cercato di appagare le brame degli Studiofi. non farà, crediam noi, discaro, di dare qui un leggier saggio del nostro Benemerito Autore; lasciando per altro a qualche più colto ingegno, e a qualche penna più della nostra felice di tesserne a disteso la Vita, qualora vaghezza lo colga di continuare quest'Opera, le Vite stendendo anche di quegli Scrittori, che in questo secol fiorirono: ciò che il nostro Autore ommise a bella posta di fare.

Nacque egli adunque il P. Angiolgabriello a' 23. di Febbrajo del 1716. da Jacopo Calvi, e da Chiara Bernardi, Famiglie ambedue ragguardevoli molto ed onorate di questa Città. Non sì tosto su egli in grado di poter apparare le Lettere, che i suoi Genitori, scorto il di lui vivace ingegno, di collocarlo si risolvettero in un Collegio.

ch'era a que' tempi in Vicenza, perchè istrutto ne fosse. Corrispose bentosto il piccolo Paolo, che tale era il di lui nome nel secolo, alle speranze che aveansi del suo bello spirito; e non passò guari, che con ammirazione d'ognuno arrivò ben anche a distinguersi fra gli altri suoi condiscepoli. Cresciuto poi negli anni, e determinatofi finalmente per la Religione, quella tra le molt'altre abbracciò de'Carmelitani Scalzi l'anno 1735. il nome allora mutando di Paolo Calvi in quello d'Angiolgabriello di S. Maria . Maudato " indi da' Superiori a Brescia per estervi in quel Collegio istruito nelle Filosofiche discipline, e nelle Teologiche, vi fe' tali progressi, che giunse in breve ad effere l'ammirazione de fuoi Precettori. Di là passò a Roma nel Seminario di San Pancrazio con l'idea di appararvi le Lingue straniere, onde girlene poi Missionario Apostolico nelle Parti degl' Infedeli: ma varie combinazioni, che fopravvennero, il disfuasero dall'idea conceputa. Per lo che tornatofene Egli alla fua Veneziana Provincia, e standogli pure a cuore di mettere in esecuzione le sue servide brame di giovare alla falute de' proffimi qui fu, ove tutto fi diè

si diè all' Apostolico Ministero di predicare da Pulpiti la divina parola, Per ciò, che spetta a' questo novello uffizio da Lui intrapreso, ad onore della verità diffimular non fi vuole, che nello scrivere Egli non riuscisse alle volte alquanto astruso, e difficile: per il resto negar non se gli può fenza ingiustizia, che e le sue Prediche non fossero piene, e gli argomenti sublimi, e le descrizioni vivaci, con tratti di quando in quando di magnifica e forprendente eloquenza. Quello però in che Ei con verità, e senza taccia d'adulazion fi distinfe, su senza dubbio nelle Orazioni Panegiriche . Qui era veramente, ove folea il P. Angiolgabriello sfogare fovente quella fervida fantafia, di cui era stato dotato dalla natura. Di questo genere d'Orazioni Ei ne compose un gran numero, sempre da Lui recitate con onore ed applauso. Siccome in questo esercizio di predicare Egli durò molti anni, ed ebbe per esso anche occasione di farsi udire in varie parti d'Italia; così per questo appunto fu, che conciliandosi la giusta stima d'ognuno, venisse poi dalle Accademie dei tanti Luoghi, ov'ei predicò, ascritto il di lui Nome con lode al Ceto loro.

Nè alla fola Oratoria, quantunque effa fosse l'impiego di lui principale, fi limitarono gl' indefessi suoi studi: coltivò egli pure la Poesia; e sebbene, a vero dire, per questa Ei gran passion non nudrisse, non è però, che alle occasioni non desse a conoscere anche in questa parte di Lettere il suo valore, siccome può ognuno a suo talento chiarirsi nelle tante di Lui Composizioni poetiche, che vanno qua e là stampate in molte Raccolte, e molto più nelle inedite, ch' Egli lasciò dopo di se. Un ingegno così ben coltivato, accompagnato per soprappiù da una memoria così prodigiosa, che recitava per fino le cose già apparate nella fua più verde età, è facile ad immaginarfi, qual buona figura egli facesse, ognoracchè vi fi trovava presente, e ne'Circoli, e nelle Letterarie Adunanze. Anco per questa via Egli strinse intima familiare amicizia con parecchi Letterati d'Italia , co' quali pure mantenne un continuato commercio di Lettere . Trascorfa così in questa forta di studi la massima porzione degli anni fuoi, passò indi, mosso anch' Egli dall'univerfale genio del fecolo, ad affaporar qualche cosa ancora dell' Antiquaria, e della Storia natu-

naturale: e tanto da questo novello studio ne traffe diletto, che infine a parlare liberamente divenne la sua più forte e gagliarda passione. Per lo che dopo d'aversi con grande stento una scelta e copiosa Libreria procacciato, in gran parte a propofito di tali cose, si diè poi tutto a raccogliere quante rare antichità, e quanti fosfili gli vennero alle mani; e in breve tempo giunse con ammirazione d'ognuno a formarsi un rispettabil Museo, avuto poi in grande stima dagli Intendenti (a). Chi ben riflette alle circostanze della persona e de'tempi, non può a meno di non maravigliarfi fortemente, come un uom di chiostro, qual si su il P. Angiolgabriello, negli ultimi foli anni della fua vita, in un fecolo, nel quale gli studiosi ed amatori di queste due scienze sono molti, e che per dir così se le rubbano dalle mani l'un l'altro, senza que' prefidi che altri ponno usare, abbia potuto con tanta fortuna una copiofa ferie raccogliere di Medaglie Imperiali di bronzo, con quel di più che in esso s'osserva, di Voti, d'Idoli, d'Urne, d' Am-

<sup>(2)</sup> Questo Musco ora è passato per via di acquisto nelle mani del Signor
Co: Arnaldo Arnaldi Primo Tornieri Nobile Vicentino.

d'Ampolle lacrimatorie, di Fibule, d'Acete, e d'altre cose molte, petrificazioni, cristallizzazioni, minere &c. Ma quest' Uomo così intraprendente, e così inclinato agli studi, ha dovuto anch' egli finalmente soccombere, e pagare alla natura il confueto tributo. Morì Egli adunque appena incominciato il sessantesimo sesto anno della fua età, con universale rammarico di quanti il conobbero, l'anno 1781, a' 27, di Marzo, nel Borgo di Valsugana, dove stava attualmente a predicar la Quarefima; e in quella Chiefa Archipresbiterale ebbe ancora la sepultura. Oltre i sei Tomi degli Scrittori Vicentini già usciti alla luce, non fi vuol tralasciar d'avvertire, che altre cose pure Egli avea in animo di fare ad illustrazion della Patria, se fosse più a lungo vissuto; ma l'inattesa sua morte ci ha fatto ogni speranza svanire. E noi con questo porrem fine a quel picciolo e leggiero faggio, che del P. Angiolgabriello di S. Maria ci fiam prefissi di dare; lasciando, come abbiam detto più sopra, a chi vorrà prendersi la briga di proseguir la sua ferie, il distenderne più a lungo la Vita.

Anni

#### Anni di Cristo 1601.

## PAOLO GUALDO.



Articolo, che introduce il Sesso Volume di questa mia Serie, è desinato a più Soggersi della chiarissima Famiglia Gueldo, che originatia di Rimins venne a termarsi stabilmente in Vicenza nel 1227. (a).

Noi prescindiamo dai Vesevoi, dagli Arcivescovi, dagli Abati Mintati, anzi dai Capitani initi me ,
dai Cavolieri, dai valorosi Guerrieri, e da ogni Dignità,
così Ecelssossi, come Secolare, di che abbondò in ogni
empo la discondenza cospetua del primo Gualdo; e giutta
le leggi, che da principio ci siam pressile, ommessi i Letterati medessimi (che sarebbon parecchi) i savelleremo soltanno di tre, o quattro Sevitoroi di esse da di molto nome.

#### GIROLAMO GUALDO.

Sarà il primo, Girolamo Gualdo, che fiorì circa il 1430. (b)

(4) Così un MS. bell·ffimo intitol. (4) Così il *Marzeri* nella folita *Memorie di Cofe Gualdo Cre.* Vol. VI. il quale è fama, che sosse descrimo Ginecanfulto, ornatiffimo delle Lettere Letine e Greche, e così facondo Oratore, che venia paragonato à più infigni dell' antica Romana Repubblica; e compose ( eccolo Seristore ) molte dotte, e pulite opere ( che petaltro a noi non pervennero ).

Egli non è già il Girolamo del Barbararo (a), e del Zorzi (b), che lo confusero con un atro Girolamo affai posteriore. Questi si Amico molto del Guarini Veronese; ed è pregio dell'Opera lo trasscrivere qui una assai elegante Lettera dello stello Guarini al nostro Guoldo; anche perchè essa nel illumina, che si Presero Girolamo, ossia Podessà di

Firenze .

,, Si vales, gaudeo. Credo te in Patriam rediiffe, quod idn circo affequor conjectura , quia cum feribens Florentiam te , falutari juffiffem , responsum mibi eft , te Magistratu fun-, Gum abitfe . Non poffum non mirari , atque adeo triftari , , bunc tuum tacitum reditum , cui ut gratularer , O' incolumitati, O' laudi. O' dignitati meum erat . Sed non minus y tuum erat ejus me certiorem facere . quem in primis amo , , O toto ( us ajunt ) pettore complettor ; nifi fortaffe , mun tatam utriufque conditionem dixeris, te videlicet ex co Ma-" giftratu Florentino locupletem . O auro , O fama , O dianistate reversisse; me vero rebus istis prorsus inopem . At orat gravis , O conftantis bominis veteres non afpernari familiaritates, meam in primis, cujus non aurum, aut opes 3, amasti , sed animum . Is autem tantum est in me , ut non " Midz cedas, aus Crafo Quocirca fi redieris, mibi nunciare , non graveris; O in primis, an me in folito amoris gradu , conserves , discere cupio. Vale, & Patri opt. Sal. plurimam na me nuncia. Veronæ Idibus Augusti (c).

Efiste tuttora presto gli Eredi il Ritratto di Girolamo con sotto il seguente Elogio:

" Hie-

<sup>(</sup> a ) H floria Ecclefiaftica V. 16.

<sup>(</sup>c) Lib. I. pag. 24.

" Hieronymus Gualdus J. U. Consulsis. Orasor Eloquensis. " Latina, Graca, Hebraicaq. lingua Instructifs.

" Florentina Reipubl. Prat. Litterator. sui avi facile Princept.

#### AUGUSTO GUALDO.

IL fecondo sarà Angusto Gualdo, del quale il caso è lagrimevole. Avea non solo seritto Egli sopra di Plinio, e composte più cose di vario genere; ma a poco a poco raccolta con infinito dispendio una copiosa e sceltissima Bibiosca in Roma, ove erasi determinato di vivere a se, ed a' suoi studi tranquillamente. Lo sorprese ivi il funesto memorabile giorno, in cui coll'armi di Carlo prese quella Mirropoli dell'Universo, e permise il Burbone a' Saldari di saccheggiarla: che perciò dovette soggiacere Angusto egli pure alla disgrazia comune; e si vide però circondato da quella barbara seroce truppa inumana, che senza pietà lo derubò interamente sigli occhi propri gli arse rabbiosa i Libri tutti, e tutti gli Seristi; e perceb in fasti non ebbe con che saziarla, postolo in ferri coa lo maltrattò, che lo conduste a morire meschiamente di fame.

Racconta Pier Valeriano nel suo famoso Libro, de Listerasorum infeliciase (a), così atroce avvenimento; ma erra intorno al Cognome, e alla Patria dell'infelice Soggetto, appellandolo Valdo Cistedin Padovano, quand' era Gualdo

Cirradin Vicentino. Ecco le fue parole:

"Non minus crudelirer accubuit Augustus Valdus Patavinus Grois ( Guladus Viccituns Civis) qui Rome per siamnos bonas listeres, sansis ab eo vigilis, sudoribus, of "peregeinationibus acquistas professus estas, qui non solum » voce, vueme ciam feripis eruditionem omniferam ab instetitu vindicabat: quam autem misetabili mortis genee vi-"sam finvist! Incidis enim in R. manam Cladem Hispanorum "illam, of Germanorum pradonum sevisiem accobissimam, neujus ante ocules direpta domo, ipfe in vinculis babitus, ppeteiofifimam librorum jupelletiliem, laborefque illos fuos, quas praferim in Plinium elucubraba, coram dilacerari, Or in to mavore omnibus, aliis incommodis conflictuus proprer arogantem corum crude, litatem, quibus nibit unquam fuit improbius, dum modica, postuna vir, infaitabilem barbarorum fitim tributis explere, nequit, qui omne fenchuis fue viasicum jam excufferant, nequit, qui omne fenchuis fue viasicum jam excufferant, perbibetur. Non fi può legger il calo fenza lagrime, e fonza (degno.

Lo Schelornio nella Disserzazione de Libris combustis nel festimo suo Tomo delle Amenirà Letterarie lascio correr l'ertrore dello Scristor Bellunese; ma non avea tanto debito di avvettirilo, quanto ne avea Valeriano, e ne abbiam noi.

#### GIROLAMO GUALDO.

Irolamo Gualdo è il cerco Scrittore. Nato Egli nel 1492. Il trasferì nell' crà più florida in Rome; ove ftrifeu una fingolare amicizia con Pempeo Colonna creato di fresco da Leon Decimo Cardinale: e con questo mezzo il Pentesse distisso lo adoperò possia motissimo nelle più ardue incombenze, ed in Germania, ed in Francia. Disgnando poi di ricondursi alla Patria, ( poichè sul più bello la Fatuna incostante lo abbandond (a), si procacciò dal Vicerè di Napoli Lettere di raccomandazione al Cardinal Ridolfo già Visere di vienza; colla interposizione del quale venne poi anche cletto a Pravonario Applolico Patrecipante, e satto indi Canonico della sia Cartessale in Vicenza del triolo di Santa Lucia; il provvide insieme e della Prebenda della Chiefa di Sant' Orfo, e dell'altra di Cassennovo, oltre alcuni altri Benses; je estessibilità dei più pingui.

In

<sup>(</sup>a) Nel MS. falito.

In Parria attese a formarsi ed a perfezionare una elégantissima abitazione per se e pei posteri. Ridotta che l'ebbe ful disegno gia incominciato dal Padre, la sece dipignere a fresco sotto gli Archi del pian terreno da' più valenti Pissori del Secolo, dal Maturino di Firenze, da Pulidoro da Caravaggio, da Barrolommeo Montagna, e dal Figliuolo di Lui, e fotto alle Pusure, ove fagre ed ove profane, v'intrecciò dei motti a propolito i più leggiadri ed arguti. Raccolle a gran costo molte Iscrizioni Romane, e più Statue antiche, e le distribuì opportunamente in un picciol Giardino, che fornì a dovizia d'Urne, di Grotteschi, di eletti Marmi, di Scherzi d'Acqua, di Vasi vetusti, di Maschere, e di un verde amenissimo. Le Stanze poi superiori le riempl, per dir così, de' migliori pezzi dell' antichità, di una ferie immensa di Medaglie, e Imperatorie, e Consolari, e Greche, e Latine, di Cammei, di Corniole, di Pietre incife, di Fibule , d' Idolessi , di Papiri , di Gemme , di D'prici , di Ampolle lacrimatorie, di Voti, di Strumenti Musicali, di Tripodi, di Parere, di Mofaici, di Armille, di Lucerne, di Scuri, di Sigilli, di Animali impietriti, e d'ogni altra manicra di rare anticaglie; colicche il Museo Gualdo era celebre, non che in Isalia, ma anche fuori di essa.

Indi fu, che useito appena nel 1538. il Breve di Paolo III., che intimava la celebrazion del Consilio Ecumenio
in Vienza, i poi trassferitosi a Treno) potè aver coraggio
Girdama d'invitare più Cardinali, e Prelati, tra cui Marteo Giberii Vescow di Vernoa, e Giumbanija Cosfigara, che
poi divenne Ponrestee, ad albergar secolui in quel suo splendido e sottono loggiorno, che non disdiceva neppure a
Soggerii di alto affare. In esso si tennero più adunanze,
e vi recitarono i Paerici loro componimenti parecchie
volte gli Mademici Cosfinni (nel 1536. da Lui per l'appunto silitutti, siccome abbiam dal Russelli): ma il vero
è, che di tanta magnisienza, e di un cumulo di ratilà così distinte mulla più in oggi rimane, fuorche alcun

vestigio qua e la disperso di Pisture corrose, di tronchi Busti, e di Pietre, guaste, logore, e trascurate, che fanno a dir vero pietà.

Due Orazioni intanto (eccoci allo Scristore, non più all' Ansiquario, o al Prelato i recito vi Girolamo alla prefenza di Girolamo Mecenigo Podessa, ed Luigi Giorgio Capitanio; e versatissimo ch' Egli era senza contrasto nelle Lestrera lode. Nè quest' è già il solo Decumento della Lestreratura, del genio, e del saper di Girolamo; petchè di Lui c'è inoltre alle stampe un intero Volume di Pressi impresse in Venezia appresso Antrea Arrivachene nel 1569, in 8., e sono esse di un tal sapore, che vengono giudicate delle migliori del Steolo. Ne sa menzione onoratissima il Crescimbeni nella sua Storia della Volgare Peessa (a); ed il Libro è divenuto ratissimo (b).

Peraltro così degno Canonico pagò Egli pure alla natura l'indifipenfabile triburo con rammarico e dolore d'ogni ordine di perfone nel MDLXVI. nel di xiii. di Novembre, in età di 74-anni; e pianfero la di Lui morte più Peeri; stra cui i celebre Giambatifla Maganza fotto il nome di Maganga (c). Scriffe la di Lui Vira Paolo Gualdo; e il Nipote anch' Egli Canonico Giambatifla gli fece ergere nella Carsetale un decorcio Mauglole con quelta Epiprofe;

HIERONYMO GUALDO HUJUS ECCLESIÆ CANONICO, ET PROT. APOST. PARTIC.

INGENIO, ET VIRTUTE LONGE CLÂRISS.

PATRUO DE SE OPTIME MERITO JO: BAPTISTA

CANONICUS P. OBIIT MDLXVI. XIII. M. NOV.

Ed

<sup>(</sup>a) Vol. 4. pag. 93. n. 63. (c) Part. 3. nei Speieffij. (b) Vedi la Bibliot. Italiana pag. 105. n. 10.

Ed il Marzari (a), e Giulio Barbarano (b), e la Cronaca detta Burino (c), e tant' altri, lo dissero con ragione lo Splendor della Patria.

#### GIUSEPPE GUALDO.

I L quarso Scristore di questa illustre Famiglia è Giuseppe nato da Vicenzo, e da Laura intorno al 1520. la di cui Visa è codesta. Di 9. nove anni il Zio Canonico lo spedì ad apprendere Umane Lettere a Verona, e vi fi trattenne per 3. anni; ma determinatoli poi per la Scienza Legale passò allo Studio di Padova, ove del 1543. fotto la direzione di Marco Mantova si addottorò. Applicò insieme per altro alla Filosofia, alla Medicina, ed alla Teologia: coltivò estremamente la Poesia Latina , Italiana , e Rustica ; e si dilettò della Musica, in the divenne Maestro per modo, the suonava eccellentemente il Liuto (d) . Il Zio intanto che lo amava teneramente, morto Vicenzo il Fratello, e Padre di Giuseppe, da li innanzi lo considerò come Figlio, e lo inviò però a Roma al Cardinal Gaetano Duca di Sermoneta, il quale lo accolse infatti cogli ultimi contrassegni della maggior benevolenza, e lo istitul suo Audisore. Durò Giuseppe in quell' impiego 5. anni ; in capo a' quali gli convenne ripatriare, e ammogliarsi invece del Fratel Giambatista Uom cagionevole, affin di protrarre, ficcome avvenne, la Linea de' Gualdi, che denominavanti di Pufterla.

In Paria fi procacció tanta fama per lo Avuscare non folo, ma per la fomma perizia d'ogni cualunque Legge, che da Roma, da Napoli, perfin dalla Germania, e da molte altre parti ricorrevafi a Lui quafi all' Oracolo: e perchè avvenne, che del 1564 vacò la prima Catterda in Padovenne, che del 1564 vacò la prima Catterda in Pado-

wa

<sup>(4)</sup> Storia pag. 179. (6) Vicent. Monum. pag. 9. (6) Pag. 14.

<sup>(</sup>d) A puntino quanto alla fostanza nel MS, accennato.

va del Gius Civile, a detta del Facciolasi (a) ci venne lutrogato Giuseppe in compagnia di Girolamo Benvogliensi Senese: nec mora scripsis pro Josepho Gualdo Vicesino, O Hierosymo Benvogliensi Senessis, professionis diu multumque per Italia Gymnassia exercisais.

Se non che (probabilmente ) nel Facciolasi c'è etror nella Data ; e ciò s'ha a credere fucceduto nel 1554. (non 64.) giacchè nelle Parii autentiche di quello Archivio di Vicenza è chiariffina l'Epeca , quando per la Pefe di Padova fi trasferirono gli Scolari di quella Univerfut Vicentini a profeguire gli Studi Joro in Vicenza, e il Professo della Leggi eta il Gualdo.

(b), In Christi Nomine Amen. Anno ab ipsius Nativisa-20 se millesimo quingentessimo quinquagessimo quinto Indist. 31 XIII. die Veneris XVIII. mensis Novembris Vicensia super 32 Sala Constiti centum.

, Quia craffanse adbuc pestilensia in civisate padue, flu-, denses filij O cives vestri indigent Lestore in bac civira-39 se , qui jura similia interpretetur, ne lectionibus destituti ,, adolescentes a fludiis alienent , Vestri Deputati , buic tam , necessario negosio invigilantes, Magistris Doctoribus perquioffiss inveneruns Excellensem Dominum Joseph Gualdum . , qui boc legendi munus liberaliser , O gratiofe suscepis Oc. e l'assunse in effetto, e vi lesse con così universale approvazione ed applaufo, che l'anno apprello: millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto, die Jovis, ulsima mensis Decembris (c) , ando un' altra Parte : che , perchè non è conveniente che questa Magnifica Città sia vinta di cortesia da alcun suo privato Cistadino, forsi non senza pericolo e nosa d' ingratisudine - siano spesi ducati quaranta in tanto drapo di sesa da esser donasi al sudeso Josepho in segno di amorevolezza O gratitudine dell' officio allegramente per lui accet-

<sup>(</sup>a) Syntagma pag. 33. nell' Archivio di Torre. (b) Lib. I. Partum pag. 618. T. I. (c) Ibid. pag. 160.

sata, e diligeatemente efeguiro; ond' è che s'incontra nel Repertorio Cavalcabò (a) Dono dentur fupraferipto D. Jofeph de Gualdo Duc. 40. in tanta quantitate villuir pre ejut ledura 1537. 5, Januarij : che fu poi una bellissima vesse alla Dogalina di Velluro a pelo (b).

Del 1550. ai 29, d'Aprile fi confermò in quella Scuola per rriennium (c): e finalmente ritiratofi ad un fuo luogo di delizia in Villaveria (d), nel cinquantefimo anno appena dell'età fita, trapafsò; e trasferito a Vicenza fi feppelli nella Chiefa di San Barralommee, con quelto Epireffice:

#### JOSEPHI GUALDI JUR. CONS. CLARISSIMI, ET HÆREDUM SUORUM. OBIIT ANNO DOMINI MDLXXII. MENSE APRILIS.

Scrisse di molte cose, che tutte serbansi Manoscritte, e

fostoscriste di propria mano (e) presso gli Eredi.

4. Volumi di Configli. Paraphrassim Quinquaginta Librorum digestrum sino alla materia delle servità, che è l'ottevo Libro della detta Parafiass (f). Un Trastato bellissimo de Conjustudine. Reperterium in juve nobilissimo un. Un'orazione el principio dello Studio, con un Volume della materia cortente de surissistimo omnium sudicum. Un Dialogo Plasonico fopra la Favola di Psiche, descritta da Lucia Apulgio. Una Orazione volgare nella partenza del Gabriel Restrete della Città, satta come uno del Deputasti. Un Dialogo in Vessi volgari sopra quella proposta, che si legge in Estas: Chi fulle più porente, il Vivo, la Donna, il Re, o la Verità. Un Libro di Sonetis, e Canzoni volgati. Un Soneto bellissimo in lingua Rassica, nel quale trasserisce tutta un'Oda di Orazio.

Vol. VI.

<sup>(</sup>a) A car. 425. (b) Cosl il citato MS. (c) Ubi fupra, pag. 618.

<sup>(</sup>d) Villa del Territorio.
(e) Così il suddetto MS.
(f) Ove sopra.

zio a Magagnò. Un Sonesso fatto in Roma nella morte di  $N_0$  N. la più bella Donna di quel tempo; e alcune altre cole.

#### PAOLO EMILIO GUALDO.

IL quinto dei Gualdi, che scrisse, è Paolo Emilio nato co. Apprese Egli le prime Lettere in Vicenza, e di n Padovo ; si si recò a Torino nel 1579., ove si applicò espressiva di rea dovos; si recò a Torino nel 1579., ove si applicò espressiva ditrere del Cujaccio, del Duareno, del Pancirollo, e di altri celebri Giareconfuliri d'allora, nel 1588. vi conseguì meritamente l'Alloro; e visite con estimazione costante d'un Uomo in questo genere insigne.

E' a conto mio rimarcabile ciò che accenna Lorenzo Pignoria (a) in due sue Lettere a Paolo , e a Paolo Emilio ; poichè si raccoglie da esse, che tentavano lodevolmente i due Fratelli di trasportare a Vicenze, e di accrescere lo splendore al loro Museo di Pusterla con quella rara Iscrizione di Attilio Serano , che stabilisce i confini tra Este , e Vicenza; la quale era prima ful Colognese, o a Lonigo, ed ora ( con disonore quasi de' Vicentini di ciò colpevoli ) è la prima delle Latine nel Museo Lapidario di Verona dall' attentissimo Signor Marchese Maffei conquistata, e collocata ivi cospicuamente ad adornare insieme quel magnifico Monumento del fuo valore , ed a perpetuo rimprovero di chi col riso in bocca, e indolentemente se la lasciò suggir dalle mani, e tolta dal proprio centro recare altrove. Ecco il passo delle due Lessere , memorabili a eterna gloria de' Gualdi .

" Il P. Milotti ( Canonico di S. Giorgio di Alga, che fu poi

<sup>(</sup>a) Lettere d'Uomini illuftri del Secolo xvII. p. 5. 8 6.

"poi Vescovo di Chiozza ) è andato a Brestia — con spapranza, che a V. S. sorissa felicemente il suo desiderio nel particolare dell'Iscrizione di Lonigo, che certo merita far 32 concorrenza al Ser. Galba, e si ser in luogo dove possi ess fere vaglessata dagli amateri dell' anticipità.

"Al Signor Emilio bacio le mani col fargli fapere, che il "P. Milasti cercherà di cacciare qualche ordigno fosso la pierra "di Lonigo per farla rosolare fin coftà. (Scrive da Brefeia il d) g. Novembre 1605.)

Lasciò Emilio dopo di se (a)

,, Istorie della Patria in materna, o Italica lingua in un Vol., Le tre Glorie di Vicenza, la Madonna del Monte Be-,, rico, di Monte Summano, e di Lonigo.

"Le Vise di S. Orso, di S. Margberite, e di S. Orsole. "Un Vol. di Sonetti, Epiteffij, Indovinelle, e Barzellette. Ma ogni cosa è, a mia cognizione, fin qui inedita; e però ci vuol fede.

#### PAOLO GUALDO,

Uesti è l'ultimo finalmente dei 6. Serissori Gualdi; e poichè senza dubbio, e prima di chiunque, e con più efattezza di chicchessia serisse Passa meterata in un quas Diario la propria Viso, noi ommettendo le posteriori e le meno circonstanziate, s' appiglieremo per accertare favellando di Lui a quel suo Diario, che ha da effere senza opposizione genusio (b).

Nacque Egli adunque primogenito tra' più Fratelli da Gisfeppe il celeberrimo Gisreconfulto, e da Paola Bonasome Nobelle Milanefe nel 1553, il dl 25, di Luglio: e trafcorfa l'infanzia, nel 1567, ebbe la prima Tonfura, avendogli

per

<sup>(</sup>a) Corl nel MS.

<sup>(6)</sup> Ove fopra. B 2

per ciò conferiti, o ceduti il Canonico Giambasista suo Zio sei benestri Ecclesiassini. Per sino al 1371. attese seguitamente agli Studi, ora in Vicenza sotto Refuello Cilenia, e Pietro Pagani (che tradusse dal Greco Dioniso Longino). e do tra in Padova Addissor di Antonio Riccobono (in Cosa di cui avea il domicilio insieme con Emilio suo Fratello minore), e un'altra volta in Vicenza, ove dal proprio Padre gli venne letta per ultimo l'Alissua.

L'anno apprello, perchè il buon Genisore passò a que più , Paolo per due interi anni fu nella dura necessità di attendere invece agli affari domestici, ed alle liti; ma nel 1574, ripigliò in Padoso gli Study intramessi, ed udi spicatagli dal Riccobono fuddetto la Restorica, e la Poesica d'Artifleste; lo sitruì nella Legica il Dossor Summi, il Mosteri nelle Monali il de Nore; e nello studio Legale cibbe per Precessori il Cesalo, il Dacisno, il Monseccho, ed il Materazzi.

Del 1576. manissatsi in Padova la Peste si ritirò in Patria, ed ebbe allora la bella occasion di ricevere in Casa propria e Principi, e Imbassiadori, e il Casagna, che poi divenne Pontesse; siccome l'ebbe nel 1578. di dare allogio in Padova, ove si cra rimesso dopo cestata la pestilen-

za , al gran Torquato Taffo .

Del 79. vesti l'Abiso da Prete: si addottorò in usroque pare del 1581. e de bbe per Promosore Marco Mantova, che 38. anni prima lo era stato del Padre. Ripatriato, siu Egli eletto tantosto Accademico Olimpico; ed ebbe dal Zio una pensione di 100. Studi sopra S. Orfo: nel 1582. siu a Roma accolto colle maggiori sinezze dal Cardinal Cassana; ed ebbe in quest'anno i 4. Ordini misori; e l'anno apprese da Muchiel Priuli Vescovo di Vicenza il Suddisconato: nel 84. il Disconato; e nel 85. e celebrò la prima sua Messana nella Chiefa d'Aracali; e motto Gabriel Porto, ebbe il Camonicato, e la Teologole.

Del 1590. ecco Papa il Castagna, che assunse il nome

di Urbano VII., e Paolo fu eletto tosto a Segretario de' Memoriali : perlochè salla certamente a gradi molto maggiori, se se la mancanza del Sommo Ponsesse stata non sosse, così come, su inaspettata e sollecita.

Rinunziò Psolo nel 1591. il Canonicato: rivide Roma col Vescovo Vello; si u a Napoli; si ecc una scorsa per vari sti del Regno, ne si rimise in Padova che del 1596., nel qual' anno il Vescovo Marco Cornaro a tutti i patti, e con artifizio lo volle Vicario si oc Generale. Del 1601. (dopo alcune novelle brevi gite qua e là) rivenne a Padova, con Gian Vicenzo Pinelli; instermo, che poi morì; e poichè merto il Zio, il Duca Cosimo Nipose di Gian Vicenzo morì anch' egli in Venezia nell' anno appresso, avvenne perciò che cttenute Psalo dalla Repubblica due Gallere, si videi in debito di accompagnare la desolata Ducbesso, i Figli, ed ogni appartenenza loro sin a Loreso.

Del 1606. su a Roma la terza volta col Cardinal Carnaro; e vi si trattenne (rinunziando generofamente, per
non volere nè peso, nè servità, e i Vescoudi, e gli Arcivoscoudi, che gli si offerero ) sino al 1609, in cui motto
Guslano Zacco Arciprese dell' insigne Cartedrale di Padova,
con trionso solonne di tutti i buoni, vi su Esi sossituiti
Nel 1611. rinunziò poi al maggiori suo Nipose tutti gli altti suoi Benefizi; e stando il Vescovo in Roma, governò
c eletto novellamente Vicerio ) la vassissima Dioses col mag-

gior decoro, e profitto.

Per una lite, che aveano i fuoi Canonici nella Ruota di Roma, mosse Paolo verso colà nel 1614, la quarta volta, e sossemmento per suo donte movimi per suo di nano. Nel 1617, nominò per suo Coadistore nell' Arcippetaro di Padova Giuseppe il primo Nipere. Nel 1619, gli Umorissi di Padova lo creatono Principe della loro Accademia, e Monsspor Vescovo gli conseri una Cappellania molto nobile in Tiene: ove il Diario è conchiuso.

Ciò che il Disrio non potea dir egli, è poi, che nel 1621. 1621. agli 11. d'Ossobre con dolor incredibile di mezzo mondo, lafciando meltifirmi i fuoi, pafsò Poslo ai fempiterni ripofi, ed al premio delle fue immenfe fatiche, fepolto con apparato lugubre, e con infolito accompagnamento nella Castrefale di Poslova, ed onorato da Emilio di Lui Frasello, della feguente Latina Iferizione full'Asollo, che epiloga i di Lui meriti, le molte azioni, le vittà, e le Lettere :

PAULO GUALDO
PATRICIO VICENTINO, HUJUS INSIGNIS
ECCLESIÆ

PER ANNOS XIL ARCHIPRESBYTERO, VITÆ INTEGRITATE, LITTERARUM PERITIA, MORUM SUAVITATE

OMNIBUS ORDINIBUS APPRIME CARO ÆMILIUS FRATER MŒSTUS POSUIT. OBIIT ANNO SALUT. MDCXXI. XVII. KAL. NOV. ÆTATIS SUÆ LXVIII.

Pinttofto che registrare i Nomi dei Poesi che piansero la di Lui morte ( i quali furono moltissimi ) reciteremo i Nomi di que' Soggessi, con cui ebbe commercio Lesserario vivendo ; e furono, oltre molt' altri , Lorenzo Pignoria abbastanza noto, Guido Bensivoglio (fatto Cardinale da Pio V., l' Autor della Storia delle Guerre di Fiandra ) . Paolo Emilio Cadamofio ( di cui abbiam teffuta la Visa ), Niccolò Caldogno, Celare Clementini di Rimini 1 Cavalier dell' Ord. di S. Steffano ) Vincenzo Contarini , Niccold Claudio Fabbrizi , Francese Lesseratifimo, Signore di Pejresch, Abate di S. Marie di Guiffres nelle Guienne ( di cui tante fono le Lessere a Paolo nella Raccolsa 1744. del Baglioni in Venezia, cento volte citata in questa mia Bibliorera ) , Galileo Galilei ( del quale basta aver detto il Nome ), Giusto Lipsio, Giambatifla Guarini , Andrea Morofini , Giacopo Filippo Tomafini , An

Andrea Vettorelli ( ommesse le qualificazioni inutili ) Antonio Querenghi , Claudio Paei , Giandomenico Tedeschi , Girolamo Mercuriale, Giuliano Medici, Giulio Ottonelli, Giulio Pacio , Marc' Antonio Valdagni , Marco Velferi , Martino Sandelli, Paolo Teggia, e Girolamo Alcandro il Giuniore, di cui nel Tomo V. del Grevio (a) avvi una belliffima Lettera Latine a Paolo intorno ad una Statua marmorea mutila con iscolpitavi nel Piedestallo una Zona co' dodeci Segni del Zodiaco, e il ratto di Proferpina, che s'era di fresco dissot-

terrata in Roma, ed acquistata dal Gualdo.

Vorrebbesi anch'esso Autor di più cose: di molti Versi in Lingua rustica in lode delle Contadinelle di Villaverla : di un' Orazione nel ricever le insegne del Dottorato: d'un' altra Orazione detta nell' Accademia Olimpica, d'una Lettera, che dà i precetti, ond'effere un buon Predicatore ( la quale piacque tanto ai P. P. Gefuiti, che la conservavano ne' loro Archivi per doversi leggere a tutti i Predicasori , e che anzi il P. Carlo Reggio la fece stampare (b) : d'una terza Orazione recitata nel Duomo di Vicenza in occasione del Sinodo : della Descrizione della Cistà di Larino , e del fuo Territorio (e) : inoltre , d'una invettiva contra i Medici: di alcune Annorazioni sopra la Teodora (d) : di alcune fatiche sopra Cornelio Taciso (e) : d'un' Opera intitolata Vicesia (f), e degli Elogi del Campana, e del Massaria (g): della Vita ( notissima ) di Andrea Palladio (b), e di molte altre cose (i) .

L'Opera peraltro, che lo immortalò, e che esse stampata, è la seguente:

.. Vi-

al Fontanini . (i) Nel MS. di Gitolamo Gualdo ci-

tate.

<sup>(</sup>a) Edizion Veneta pag. 747. (b) La insert nel suo Orasor Chri-

Rianus . (c) Fin qui il Diario feritto da Lui.

<sup>(</sup>d) Si raccoglie da due Lessere del Pignoria .

<sup>(</sup>e) Lo fcrive Giambatifla Gualdo.

<sup>(</sup>f) Cosl il Peirefe in una Lettera. (g) Ove fopra. (b) Pubblicata dal Zeno nelle note

"Visa Joannis Vincensij Pinelli Particij Genuenfis in "qua fludiofis bonarum artium proponitur typus wiri priba-"Gerediti. Anctore Paulo Guddo Parricio Vicentino. Au-"gufle Vindeliceum excudir Chrifophorus Longus MDCVIII. in 4. alla quale Edizione accuail Marco Velifro (a.)

Il Libro oggidì è molto raro; e riportò tante lodi Paolo per ello, che sembra incredibile. Io non mi azzardo a distenderne neppur porzione; perchè la reputo cosa gettata. Basti, che il Parigino Gio: Giacomo Buccardo, che recitò in Roma l'Orazione si ucbre per la morte del Fabrizi nel 1637. lo dice Virum O suopte ingenio asque destrina, O inima Joannis Vincenti; familiariase clarum Or. (b): che Pier Gassendo in più luoghi della Vira del Princho lo calta a Cielo (c): che il Menclenio, Austre del primo Tomo degli Asti di Lipsa, in quel fitto, over riporta le Opere Streiber, e Filologiche di Marco Velsero, lo paragona a Cristoso despendo del Princho del Digles compilò la Vira Pinelliana del Gualdo, e la pierto Bassendo del Digles compilò la Vira Pinelliana del Gualdo, e la pubblicò nel sur libro y Vira selectionun alique Virorum, qui destrima, dignizies, aut pietate inclarure (c).

Il Signor Apossolo Zeno leggendo in quella Vira, che il Gussolo mette la morte di Giasou de Nores suo Amico nell' anno 1570- in cambio dell' anno 1570- in cambio dell' anno 1500- (die Egil fs), che tiò sigul non già per suo sbeglio (di Paolo) ma per pora strenzione di chi ne sporastere alla ssampa. (Ove avrebbono ad apprendere, ed emendar se medesimi, alcun intempe-

ranti Cenfori ) .

Il Taffoni nella sua Secebia rapita loda ( alla sua maniera ) il nostro Paolo in quelle ottave ( 36. 37. del Can. VIII. )

" Egli

<sup>(</sup>a) Nelle Lettere 1744.

(b) Nel Tomo V. Opere di Gaffenda.

(c) Vide ibi.

<sup>(</sup>e) Londini 1681. in 4 e nel fuddetto Tomo degli Aui 1682, pag. 12. (f) Elog. Italiana, pag. 95.

<sup>(</sup>d) Pag. 169.

#### 45 ( XVII ) 20

" Egli era un Uom d'anni cinquantadui

,, Dosto e faceso Oc. Ove introduce un Gualdo, che guida la truppa delle Ville di Valmarana, Arcugnan, Pilla, e Fimone, Sacco, e Spianzana Oc.

Îl Tomafini (a), Îl Papadopali (b), ed il Barbarano (c), che tutti tre ferificro la Visa del nostro Paole, l'uno copiando l'altro ) tutti e tre presero abbaglio sacendolo vistuto 73. anni, quando realmente non visse che 68., come s'è dimostrato superiormente.

(a) Negli Elogi pag. 326. (b) Hift. Gymn. Patav. cap. xxxv11. (c) Hift. Ecclef. Tom. 4.



Anno

Vol. VI.

С

#### ME (XVIII) BO

### Anno 1604.

## GIROLAMO AVIANIA



Rima di dare cominciamento a questo secondo articolo, debbo consessare una verità, che nè io posso promettere Sersteri di prima classe in questo insesse Serole, nè in mio Leggieroe erudito, che sa poi quanto fosse universalmente corrotto, gli arebbe da

efigere. I Nomi in fatti saranno moltissimi, ma pochissimo il merito del maggior numero di esti; e Noi a conservare l'uniformità cogli altri s'omi, destinermo i secondi alle Nose; e dei primi soli formeremo gli Aesicoli: uno intanto de' quali è per Girolomo Aviani, e per alcuni altri di quella illustre Famiglia.

Il Padre adunque del nostro Girolamo si su quel Giambatista, di cui nella Pubblica Libreria di San Marco in Venezia serbasi MS. il Someto in morte di Andrea Palladio, che lo manisesta un dilettante della Poessa Italiana di qualche merito, e che ci determiniamo perciò a trascrivere (a). Men-

<sup>(</sup> a ) E' tra i MS. del fu N. U. f. Giacomo Contarini.

Mentre Minerva il suo più amato figlio " Scorgea dal fuo terren carcere fciolto, " Di calde stille pria rigando il volto " Diffe a l'Invidia con irato ciglio: " Non come di Babel l'empio Consiglio, , Che da folgor celefte all bor fu colto , , Ma del Palladio a fans' imprese volso " Vivran l'opere fuor d'ogni periglio.

, Indi foggiunfe, bor che mi giova il pianto? , Pianga il Mondo, che fu da lui sì adorno;

, Ch' ei gode meco in Ciel perpetuo canto:

" Così vinta sarai malvagia, e intorno
" Gli alti edefici, ond io mi pregio e vanto, , Dureran finche 'l Sol dia luce al giorno.

In qual' anno nascesse Girolamo non ho potuto saperlo : e invece raggiunsi, che addottoratosi in Padova in età molto verde, nell' anno 1592. venne ascritto all' antichissimo Collegio de' Nobili Giudici di questa nostra Cirrà (a) : che visse Geneiluomo asiai splendido , e degli Uomini letterati amantissimo; cosicchè nel suo Palazzo in Villa di Zugiano (b) , ornato molto , e dipinto dal Palma , e dall' Aliense, vi tratteneva brillantemente, e trattava gli Amici insieme, e i virtuosi (e): che ebbe Moglie, e Figliuoli; Bartolommeo, e Gio: Maria ( di cui parleremo ), Ranuccio, ed Ottavia, sposata il dì 23. di Febbrajo del 1601. con Francofco Negri (d) : che passò niente men che trent' anni del-

la fua Vita in Milano giocondamente : , Come [ cos) Egli stesso (e] gid il Mondo fa, fon Milanese, " Poscia che come splendido Signore

3 Mi fa Milan trent' anni fon le fpefe.

e fi-

<sup>(</sup>a) Vedi anche Barbarano Lib. 4 H:ft. Vol. I. n. 1347. Libreria di S. Maren, Eccl. Cap. 5, p. 223., e 345. Col. 1.
(6) Villa del Territorio Vicentino. e Tomafini, Glorie di Vicenza, p. 20. (a) I omafini, Teatro Genealogico Oc.p. 86. ( ) Nel terzo de' fnoi Capitoli , (c) Vivaro, Emperio delle Famiglie Oc.

e finalmente che del 1607, era morto, ficcome abbiamo dal Catalogo del fuddetto Collegio, ove leggeli: D. Raynusius Avianus quondam M. O Eccellentifs, D. Hier, 10. Decembris 1607. (a): locche vorrà dire che errava il Sig. Conse Mazzucchelli, facendo fiorir Girolamo nel 1610. (b) .

Questi ( che non si dee già confondere : avverte il soprallegato Conte (e): con quel Girolamo Aviano Scrittore Oliramontano, Autore dell' Opera: Clavis Poefeos Sacra, Hebraica, O Syriaca Lingua. Lipfia 1627., e 1662. in 8.) fi fu un eccellente Poeta giocolo, e pronto improvvisatore sopra ogni Soggetto, abbenchè pochissimo vi attendesse (d).

Le di Lui Rime, che veduta hanno la luce, confistono in tre foli Capitoli , dal Cavalier Mazzuccbelli chiamati affai belli (e), e lodati molto dal Crescimbeni (f), e dal Quadrio (g): il primo indirizzato a una Donna, lagnandosi d'Amore : il secondo al Signor Adrian Lodi Vicentino, fopra l'baver solso una Signora virsuofa per moglie; e il terzo in lode del Cervellato, e della Bufecchia Milanefe.

La prima Edizion di effi s'è fatta nel 1602. . e fi leggono a Car. 197. del terzo Libro delle Rime piacevoli del Borgogna , Ruscelli , Sansovino , e d'aleri vivaci ingegni Oc. in Vicenza per Barezzo Barezzi in 12. Si ristamparono pofeia pur in Vicenza appresso Francesco Groffe nel 1615. in 12. ( e perchè il Signor Mazzucchelli credette questa la prima. non la feconda impressione, perciò errò circa il fiorir dell' Aviani ; ) la terza edizion finalmente è quella di Venezia appresso il Baba nel 1627., anch'essa in 12.

GIAM-

<sup>(</sup>a) Ubi fupra . (b) Scrittori d' Italia T. I. p. 1257.

<sup>(</sup>e) ibidem. (f) Coment. L. III. p. 186. n. 17. (g) Volum. II. L. I. pag. 560.

<sup>(</sup>c) ibidem.

#### eg (IXXI) go

# GIAMMARIA AVIANI.

T u questi Figlinol di Girolamo, e vesti in età assai giovannie l'abito de' PP. Minori Cappuccini; tra cui fiudiando profittò di maniera, che potè possia con decoro calcare i Pergami più decorosi d'Italia (a). Visse persino all'anno 1630, nel quale ai primi di Marzo passo all'altra vita in Venezia assistito in morte dal P. Francesco Barbarano Storico noltro, che predicava quella Quaressima nella Chissa di S. Mossi (b).

Di questo pio Religioso nulla abbiamo alle stampe; ma nella Libreria quì in Vicenza del suo Ordine si vede il seguente MS.

Esposizione del Cantico de Cantici di Salomone di Fr. Gio: Maria d'Aviano Predicator Cappuccino: la quale avrebbe ad essere cosa non ispregevole.

tre volte Generale del suo Ordine: e sul principio di questo secolo ci su di questa Famiglia un eccellente Pittore.



<sup>(</sup>a) Barbaran, Ist. Eccl. 1.4 p. 198. (b) Idem, shidem. Fratello del suddetto si su Barrolommeo Canonico Regolare di S. Spirito di Venezia, che su

#### Anno 1606.

# ALESSANDRO CÁPOBIANCO.



A Schiatta de Caphianchi è così antica in Vicença, che accenna il Pagliarini un Cabaldo de Caphiliance quondam Vicenço Giudice del 1220. (a), e incontro lo novi anni prima in un Rotolo dell'Archivio di San Bartolomme (b) Gerardo Caphiliance querelato

dal Comun di Quinno nel 1111. per non aver pigata la biada impossa dal Podessa di quell'anno Eccelin da Romano-Ma oltre all'antichità, di che si può vantar con ragione codesta illustre Famiglia, può ella instema appellarsi per qualche modo gloriosa mercè quel Giangiorgio, di che s'è ragionato nelle Note del Tomo antecedente (e); e che del 1570. morì in Roma travagliando attualmente nell'atrio sotto della Liberta Vasicana (d).

Sc

<sup>(</sup> d ) fib. V. pag. 210. ( b ) Storia, pag. 190.

<sup>(</sup>c) pag CXII. (d) Marzari, Lib. II.

Se Al-fladra appartencsie o no a Giangiorgio, per non gittar tempo inutilmente mi dispensai dal tracciario: mi compiacqui piuttosto di tener dietro al nostro prode Scristore, sin dai primi anni, e per sino alla morte, perpetuamente impigato a disca e decoro de' Venesi sibilimensi: e lo seguitai perciò, ove in Terraferma, ed ove in Mare, e ono Giscomo Foscanis General da Mare nella guerra del 1570. contra l'Ostomano, e in Cossa, in Zera, in Castaro, in Famagosta, militando sotto la direzione di Marcanton Bragadino; e in Crema, ove migliorò la Forrezza, e in Verona, ed in Berseia, nelle quali due Piazze, o ristorò, o risco le Pubbliche Cittadelle, i Ridari, e le Fabbriche, dirò così, Militari: a proposito appunto di che ecco un suo Libro:

"Corona, e Palma Militare di Articlieria, nella quale fi, reatta dell'inventione di esfa, e dell'operare nelle fastio"n di Terra e Mare, suochi artisficiati da Giuoco, e Guer"n ra; O d'un nuovo instrumento per misurare distanze: con
"una giunta della fortisficatione moderna, e delli errori sco"perti nelle Fortezze antiche Oc. stampato in Venetia ap-

presso Francesco Bariletti MDCII. in foglio.

Scriffe Alessano questo suo Libro, essendo Capizano attualmente delli Bombardieri di Crema, e lo dedicò All Eccellensissa. Sig. Antonio Priuli, di cui nella Presazione rammenta ra i carichi, il merito, se dignità, e gli onori; volgendosi pol con un secondo proemio al volteroso Signar Lunardo Rossetti Veronese, Capitano delli Bombardieri di Venttia, e sito amico, del quale natra ivi alcune vaghe avventure. Confessa Egli stesso, che il Libro reso affai diligente da più di cento Misure Geometriche in Legno estattissime, non gli costò punto meno di dicci interi anni di enorme e cruda fatica.

Io non saprei qualificarlo altrimenti, o sarne l' Analise, perchè la materia come ognun vede è stranissima al-

#### WAR (XXIV) SA

la mia Professione. Neppur so, o dove, o in qual' anno il nostro Ausore trapassalie.

# 

Accoglie in questo fito la mia Biblioteca F. DOMENICO TRECCIO, Teologo Agostiniano, di cui fono:

I. La Tragedia intitollata: Crifto penofo, e moriente, dedicata a Monfig. Serrano Trifforo, Camerier Segreto di Papa Pio V. stampata in Vicenza ad islanza di Quivino Fiorini nel 1611. in 4. con molte figure. Il. Vita, Maritrio, Morte, e Miracoli del Santi Leontio, e Carpoforo, dell'antica

11. Vita, Martirio, Morte, e Miracoli de' Sami Leonio, e Carpoforo, dell' antica e nobile Famiglia Araba Vicentina, e delle Glo. Verg. Eufemia, ed Innocerza Isro Swelle, in XV. Discossi &c. in Vicenza ptello Domenico Amadio in 8. ( forse del 3612.)

1612. )
III. Nessumo Festanze. Idillio mandato in luce nel 1614. in Vicenza.
IV. Orazione in lode del Serve di Dio Gellio Ghellini, morto Parreco de S. F.

IV. Orazione in lode del Serve di Dio Gellio Goldini, motto Parroce de St. Faufline, e Giovita di Vicenza, il di 26. Agglo del 1616. V. Orazione in Morte di Santo Maffet, in Vicenza pel Groffi 1617.

VI. Molte composizioni Partiche, che s'incontrano e nella Raccolta pel Ginstinius Capitanio di Vicenza, e nella Seconda Mensa del Bartelini; e in un'altra Raccolta in occasione della Trattazion delle Resiquie de' suddetti Santi Leonzie, e Carposono, e altrore.

Réceitée in Octalone une la fairleour veue récorger ve mocratice au suite de la compière, et de l'oudeir Vol. II. Lib. II. Diei. 5, Cap. 4, Cap. 2, Cap. 4, Ca



Anno

# Anno 1608.

# GIAMBATISTA IMPERIALI.



Due piccoli Nomi ( Aviani, e Copobianco ) faremo succedere due altri Nomi, Giambari-fa cioè, e Giovanni, Padre e Figlio, di Famiglia Imperiali, i quali compenseranno ad usura il mio forse instalidito Lessore. E prima adunque ragioneremo del Padre.

Nacque in Vicenza da Nobili Genitori (a) il vecchio Imperiali nell' anno 1569., ed avuta la prima fua educazione in Verona, si trasferì tofto a Bologna, ove udire i due celebertimi Professori di allora in Filosofia, e Medicina, sirolamo Mercuriale, e Ferrigo Pendasso. Di la tra poco le Peterne prenure lo trasportarono in. Pedevu, ed ebbe ivi a Maestri e Bernardino Paterno, e Francesco Piccolomini, ed alcun altro, oltre Alessando Massaria, il quale solo appella peraltro suma Praceptorem (b).

Dopo

(b) ibidem, e Papadopoli Hist. Gy-Vol. VI.

D

<sup>(</sup>a) Imper. Giov. Mufes Stor. pag. mnafi &c. Cap. XLVIII. pag. 303.

Dopo un infigne profitto nelle belle Lessee, e conseguita la Lauses folita Dossorsis rivenne in Pasria, ove sembra che aprifie Scuola, non che si efercitasse nell' Arte Medica, con tanta sama di eccellentissimo in esta, che la Cirià di Messimo informata del suo molto valore gli essib prima un generoso stipendio per conquistato, e rimasa poi vuota per la mancanza di Rodrigo Fonseso Portoghese la prima Cartedra di Medicina prasica in Padova, ci venne Ei surrogato, a detta del Papadopoli Storico dell'Università istessa (a), da Riformasori allo Studio, ossi al Senseo (b).

Il fatto è, che a fronte d'ogni qualunque maggior vantaggio o decoto prevalle perpetuamente l'empre nell' Imperiali l'amor della Patria, e petò fottrattoli e da Messina, e da Padova, non la abbandonò mai, se non se l'anno 1623, in cui morì, dopo d'esser vissuo a poca età d'anni 53.

mesi o., e giorni 15.

Di Lui d'narra, che nella Paesica, e nella Orasoria valesse egualmente, che nella Medicina: che scritti abbia però ottimi Vers sullo stil di Cassullo, e di Ouidio, quasi estemporaneamente; e che avvisato una sera dal Cardinal Giosa Delfino, che l'indimani voleva uditio a dettar nell'Olimpico, nella sola notte vegnente compose un tal Panegirico in di Lui lode, che oltre lo aver riscossa l'ammirazione e l'applauso del copioso scelto Udisorio, il Cardinal da l'innanzi l'ebbe sempre in gran considerazione, lo celebrava, e lo amava: admirati son sono se una Cardinalis insignibus deincept amoris Or bumanisais officiis ( eum ) perpetuo est complexus (c).

In proposito poi di Medicine è certissimo, che di soli 22. anni, ed appena, a sostener la dottrina del suo Precessor Massaria contro alcune obbiezioni satte a' di Lui vari

Trat-

<sup>(</sup> e) ibidem . (6) Sic in Muszo Filij .

<sup>(</sup>c) Imper. Joann. in Muizo Hiftabi fuperius.

Trattati del famoso Orazio Augenio, scrisse una egregia Opera intitolata:

, Exotericarum exercitationum Libri due ad Horatium Au-" genium. Libellus jam bis impressus (a); la prima volta Viceria apud Georgium Gracum 1602. in 4., e la seconda Venetiis nel 1603. in 4. anch' ella apud Societatem : ne di comparso alla luce abbiamo altro di questo infigne Soggetto .

Z lo

Peraltro accordano gli Storici tutti, e lo pronuncia affertivamente Giovanni il Figlio nel suo Museo (b), che preparate avea per la Stampa alcune fingolarissime Differtazioni fu tutte le Opere di Galeno, e che la morte sopravvenutagli intempeltivamente gli tolse sola di compiere il suo disegno . Egli il Figliuolo in appresso si volle accignere per decoro del Padre, e promise di farlo : ma, forse perchè impresa maggiore delle sue forze, la promessa su senza effetto, e rimane tuttora la Repubblica Medica col desiderio d'un' Opera, che sarebbe a dir vero utilissima . Omnia Galeni opera singularibus lucubrationibus enornavit : così il Konigio (c); il quale foggiugne, che la tradizione appella quel MS. d'una immensa fatica, in cui dimostra l'Autore una ferrea robustezza di mente, e uno sforzo delle veglie più assidue : Fereur vasti effe laboris opus , quod ferreum plane mentis robur , O inufitatos vigiliarum nifus oftendere poffir (d) .

Oltre il MS. suddetto, presso di alcuni ne esiste un altro

in 4. anch' effo, contrassegnaro così :

" Discorsi fatti da Giambatista Imperiali Medico, e Filosofo Vicentino, nell' Academia Olimpica di Vicenza detto il Ricovrate. Ma di essi Discorsi io non saprò rendere molto conto, poichè appena furtivamente quali e di volo ebbi a

<sup>(</sup>a) ibidem. (b) Semper ibidem.

<sup>(</sup>c) Biblioth. vetus & nova p. 427. (d) ubi fuperius.

D 2

fcorrerne un folo, versante appunto sull'essenza della nostra Anima: posso però affermare, che questo intanto egli è una cosa eccellente, ed eruditissimo.

Il P. Barberano lo fa Autore da ultimo d'una Elegia Ad Beatissimam Virginem Dei Matrem, que in Monte Berico

prope Vicentiam colitur (a) : ma io non la vidi .

Comecchè le di Lui Opere non sieno molte, su contuttociò presso un di persone vivendo in tanta estimazione, che Lorenzo Lucidi Pubblico Precettore in Vicenza
lo disse: utriusque l'interatura Bibliosbeta animata (b): attesta il Vander Linden, che Praxin Medicam usque ad sinem
vitat filicissme, summaque mominis soma exercuit (c): e
Gio. Giacomo Ofmano nel suo Lessieo qualifica con questi
termini alla precisi: Joannes Bapsissa Imperialis Vicentinus;
Medicus insignis, Orator excellens, Galenum erudito commenrorio illusprissi Or. (d).

Andrea Clocio Poeta Veronese in morte di Giambatista can-

tò così (e):

" Imperialis erat Cognomine, corpora letho " Eripiens, fatis imperat ille feris.

" Dum docet, Hyppocratis dolli, & monumenta Galeni " Ingenio evolvens Afteropeus erat.

" Immiti nuper subtractus morte, perennem

" A fera famam posteritate feret.

Il di Lui cadavec si seppelli nella Chiesa di S. Corona presso i P.P. Domenicani; ove si vede il suo Busto scolpito in Marmo fra due Stane rappresentanti l'una la Filossia, e l'altra la Medicina, con la seguente prosilia sferizione, a quale ne manischa la di Lui Mossie Marina Lanzi; disceta dall' odierna Famiglia Lanzi onoratissima e rispettabile.

D.O.M.

<sup>(</sup>a) Tomo V. MSS. (b) Lett. 37.

<sup>(</sup>c) pag. 148. e 316.

<sup>(</sup>d) Vide ipfins vitam.

D. O. M.

IOANNI BAPTISTÆ IMPERIALI PHILOSOPHO, ET MEDICO PRÆSTANTISSIMO, BONARUM AR-TIUM ANTISTITI, SUMMO VIRO, INTEGERRI-MOOUE . SINGULARIBUS NATURÆ BONIS IN RERUM SCIENTIA, ET AGENDORUM USU CON-SPICUO, CUJUS NOMEN, SUIS INCLYTUM. PATRIÆ FAUSTUM, EXTERIS PERNOBILE, UBIQUE LIBRIS EDITIS, ET EDENDIS PRÆ-FULGET: CUIUS OPERA BIS COMMUNI ACA-DEMIÆ PATAVINÆ PLAUSU AD PRIMAM ME-DICINÆ CATHEDRAM EXOPTATA, CUM OLIM ETIAM MESSANENSE GYMNASIUM AMPLISSI-MIS 1PSUM CONDITIONIBUS INVITARIT : MARINA LANTIA UXOR, ET JOANNES CA-ROLUSQUE FILII CONJUGI ET PARENTI IN-COMPARABILI

H. M. MŒSTISS. P. P. VIXIT ANN. LIII. MENS. IX. DIES XV. OBIIT VII. KAL. JUNII AN. MDCXXIII.

Di Lui abbiamo anche un' Ode in lode della Teriaca: dell' Angelico; ed è a pag. 10. degli Elogi Latini fatti in quella occasione da vari.

# GIOVANNI IMPERIALI.

Ucsti non è già quel Giovan Vicenzo Imperiale Pastigio Genovete, celeberrino Uomo, di cul favella il Gbilini nel suo Teatro (a): e il Signor Abate Niccolò Comneno Papadopoli nella Storia dell' Università di Padova incorre in un grossissimo abbagsio prendendo l'uno per

<sup>(</sup>a) Parte prima , pag- 111.

per l'altro, il Genovese Gianvicenzo pel Vicentino Giovanni,

non Imperiale, ma Imperiali (a) .

Egli è il primogenito di Giambatista , anch' Egli addottoratosi in Padova in Filosofia e Medicina promosso dal Cremonino (b) , e che escreitò in Patria fulle orme del Padre, e con pari decoro, per molto tempo la professione del Medico .

Compose di molte cose :

I. Mulaum Historicum, & Physicum. In primo, illustrium literis Virorum Imagines ad vivum expressa continentur . Additis elogiis corumdem, vitas O mores notantibus. In secundo, animorum Imagines, five ingeniorum natura, differentia, caufe , ac figna phyfice perpenduntur : adeo ut artis exactiffime loco possit esse dignoscendi ad quam quisque artem , ac scientiam fit babilis .

Dedicò il Libro : Illustrissimo , O' Eccellentissimo Viro D. Joanni Francisco Barbadico Senatori Veneto : da Vicenza 111. Id. Nov. An. MDCXXXIX.; e si stampo Veneriis apud Juntas, An. MDCXL, in 4., con la sua Effigie, e alcuni

Versi nel Frontispizio.

Non si può negare, che questo Museo non abbia avuto in quegli anni un incontro grandissimo; e sarà vero, che tra gli altri Lesterati il Pontefice Urbano VIII. fi dilettava fommamente della Lezione di effo , portandolo al più alto segno della gloria tra le fatiche degli Scrittori moderni (c) . Contuttociò il sullodato Comneno Papadopoli non è affatto persuaso di quella maniera di Lingua Latina perplexa , O' surgida (d) , lontana molto dalla femplicità dello Storico : ed oltrechè non capifce come fi mostri avverso Giovanni al-

(c) Ibidem.

<sup>(</sup> a) Ubi funerius de Joanne Cre. ( b ) Glorie degl' Incognie p. 206.

<sup>(</sup>d) Hift. Gymn. Cap. XLVIII. pag. 303. Tom. II.

alla persona insienne e alla dottrina di Cesar Cremenine sino Manssire, non na difficoli di appellario anche poso accurato: ner accuratum. Il vero è, che prescindendo dal combattuto merito di quest Opera, è se non altro plausibile l'intenzion di giòvare a' posteri, e sull' esempio di tanti a Lui preceduti rendere certra la memoria di più Uomini illustri; il nome istesso di alcuni de' quali ora forse senza questa fatica farebbe ignoto: ed è pecciò, che gli stessi orunta alle Apez Urbana di Leone Allacci in Ambungo del 1711. in 8. cum Pressiona sono sono la constanta sul constanta la constanta sul c

Ciò quanto alla prima parte del Libro, cioè al Mofos Storics; dacchè per rapporto alla feconda parte, cioè al Mofos Storics; dacchè, per rapporto alla feconda parte, cioè al Mofos Fife, o lo ftello Pepadopali è coltretto poi a confeccare, che è Critta doste, ingeniofe, crudite, Or eleganter (e). In effetto entra da Masfor nella Teoria degl' ingegni, e della Fantafia; ne concreta le differenze tra loro, e le cagioni di elle; fuggerice opportunamente, come possa ogni ul Como coltivare il proprio ingegno, ed acerefeer di quello la perspicacia, e l'acume; ridice col suo Galeno quai Cibi rendano la mente pigra ed ottusa; qual forta d'Aria, o di Clima la abiliti quasti alla comprensione, e alle Scienze; e finalmente propone e spiega gl' individuali contrassegni ed indizi d'un ingegno felice rispettivamente, o infelice.

Anche il chiarillimo Giovanni Huare Spaguuolo è Autore d'una confinni Opera, intitolata Examen des ingeniore, flampata Juliobrige (Colonio Hifpania ciserioris) nel 1580. in 8., che tradotta possita in Lingua Latina tantosto corte, dirò così, per le mani d'ogni Letterato Italiano con gran fortuna: pure a favellare senza parzialità e ingennamente, fatto il confronto vi riusci motto meglio il nostro Imperiali.

Il. Pe-

<sup>(4)</sup> Ubi inperius.

II. Pestis Anni MDCXXX Joannis Imperialis Philosophic O Medici Vicentini bistorico-Medica Narratio : indiritta ad Illushrissimum Dominum Joannem Justinianum Urbis Prasectum: stampata Vincentia apud baredem Francisci Grossi 1631. in 4.

Narra qui in primo luogo Giovanni, siccome nel 1629. l'elercito Tedesco calato infetto in Italia per la guerra di Mansous, comunicò bentosto, e propagò l'infezione a molte Città della Lombardia, e perfino ai Territori di Brescia, e di Verona: che i Difersori di Valezzo , (a) ov' era accampato l'esercito Veneso ausiliario del Re di Francia, e del Duca, passato l'Adige a nuoto trasportarono seco la pestilenza in Verona; e che insieme alcuni Soldati fuggitivi, e certi Mercatanti di Lana d'Arzignano (b), che a titolo di commercio fenza riguardo si meschiarono a degli appestati, distesero il morbo sulle mura medesime di Vicenza allo stesfo Presidio destinato a cuoprirla dalle incursioni ; onde divenne poscia, e di corto, la disgrazia comune al Terrisorio tutto , alla Cistà , e alla Provincia . Racconta , che fu il primo Egli a scuoprir l'infezione, il di 14. Luglio, in un Cocchiere di Leonardo e Marcansonio Fraselli Arnaldi : che i provvedimenti in seguito ad arrestarne la strage furono invero i più efficaci , e moltiffimi ; e que' che si concertarono tra il Provvedisore Francesco Emo spedito a ciò dalla Sanità di Venezia, e tra Gioan Giustiniano Prefesso della Cistà ; e gli altri , a che si die mano immediatamente e dai molti Medici di essa, e dai Deputati, Scipione e Girolamo Ferramosca, Giulio Porto, Luigi Velo, Vicenzo, Leonardo, e Marcansonio Arnaldi, che fecero in quella occasione prodigi di attenzione e di vigilanza : ma che tutto ciò non oftante, conteggiando a minuto fu i registri del Magi-Ara-

(5) Caftello del Vicenzino.

<sup>(</sup>a) Valezzo, Terra del Territorio Veronefe.

firato di di in di, in meno di 8. Mesi dovettero miseramente soccombere nella sola Città circa undeci mille persone, ed intorno a trenta mille in tutto il Terrisorio.

Discende poi ad opinare Egli pure sull' essenza, ossia su la causa produttrice di questa sinsunara enencia, a presentaria esperie relativamente dell' estro, ed a presentivero i più opportuni o preservativi, o rimedi. E qui son da venerare, direi, e tra gil antichi Tucidide, Ficino; ed Aggicole, e il nostro Alessando Mossaria segnatamente, e il Cardinal Gossialdi (a); siccome tra i più precenti e il gran Morsari, e l'altro Inglese Edoardo Strother (d), oltre Roberto Boyle, e l'altro Inglese Edoardo Strother (d), oltre Roberto Boyle, e tanti altri, che su ciò scrissero e ma niuno a mio credere accerto più, o almeno persuade così a prima vista in questa materia come il nostro Imperiali; e meritamente però negli Arti di Lipsa, all' Articolo della Poste, in una Disfortazion del Rivini questa di Lui Opera è commendata moltissimo (e).

III. De Medicamenti alvum solventis usu in Dysenteria. Disputatio: che si stampò Vicentia Typis Christophori Rossi
1644. in sorma di 4.

Serifie questo Transso nell'occasione, che Alessado Maria, faria il Giovane, e pronipote dell'altro celebre Mossione, affisto da una ostinata Disentria, ed assistito dall'Imperiali, e da altri Profession, mormorava, perchè nol vollero mai compiacere di una Medicina folorette. Disende adunque Giovanni se stello con questo Libro, che è di pag. 23., e lo dedica Prestarissimis, o' erudizissimis Vrins Vener. Collegis D. D. Medicorum Vincentia, e la data è di xxv. Agosto della anno segato:

IV. Le

Vol. VI.

<sup>(</sup>a) Pel Contagio di Roma del 1650. (b) Resusit de plussurs pieces de Physique. Ultrastelli 1722. in 12. (c) De Peste Londini 1721. 8, Dissert.

<sup>(</sup>d) Impress. in Londra 1721. in & ubi del Vajuolo.

(e) Tomo primo, ove della Pesse di Lipsia.

IV. Le Noris Beriche: ovvero de Questis, e Discoss serie, Politici, suspicio Esceri, Libri cinque; che indrizza all' Emimentiss., e Reverendiss. Signor Cardinale Lorenzo Imperiale, e che sortionon nel 1663, in Venezia dai torchi di Paulo Baglioni in 4. Sono fatte ad imitazione delle Noris Attiche di Aulo Gellio; e si protesta l'Autore di averte tente appunto di Norte nel 1629, sul Colle di Berga, ove erasi ritirato a riaversi da un'infermità dai Medici giudicata infanabile.

V. Museum Medicum, MS. Quest' Opera dovea servire per seconda parte del Museo Storico; e non solamente vi si erano nicchiate per entro le Immagini, e formati gli Elogi de' più famosi Medici del Mondo, ma vi si agitavano le più teelte materie spettanti; alla pratica della Medicina, colla censura delle opinioni de' più silmati Ausori ridotte alla lor veta lezione, siccome ricavasi dalle Glorie degl' Incognisi (a) : ma non è noto in forza di qual dessino un sì rato parto del nostro Imperiali sias simarrito.

Di Lui ragionano, oltre i citati, e il Veuder Linden de Scriptis Medreis (b), e Jecepo Filippo Tommafini nel fuo Parnaffo Euganeo (e), e Gulucimo Ceve in Elencho Scriptorum recensiorum in principio della fua Opera (d), e il Komissio nella Ita Biblioto. veus, & move (e), e il Teifferio,

che usa delle parole medesime del Konigio (f).

Morì, di 74. anni, l'anno 1670., e su seppellito ove il

Padre colla feguente memoria:
JOANNES IMPERIALI, PATERNI TRADUX GENII, SCRIPTIS ORBI NOTISSIMIS DOCTORUM
DUM ADLOQUITUR (ŒIUS, HEIC TACET:
REQUIETIS SPE GAUDENS IN CŒLIS, QUAM
NON ADSEQUI PROFUIT IN TERRIS.

ANNO ÆT. LXXIV. SAL. MDCLXX.

<sup>(</sup>a) Pag. 206. (b) Pag. 373.

<sup>(</sup>e) Pag. 25.

<sup>(</sup>d) In Elencho. (e) Pag. 4:7. col. 1. (f) Pag. 186.

#### us (XXXV) an

# 

Vivea in questi aoni GULIELMO TRISSINO, Eremitavo di S. Agestino; di cui abbiamo: Dispatationem de triplici Etuditione, Theologica, Physics, & Morali, Ticini spud Petrom Barbistom 1605; in 4.

E vivea ORAZIO SANGUIGNO, Medico Fifico di Valdagno; una di cui Orazione per l'ingreffo di Fauflo Minamo Vicario in quella Terra, con la gionte di al-cune Rime, fi fiampò in Vicarza apprefio Gise Pierre Gioannini nel 1008. In que

E vivea FRANCESCO CANALI, che trasferì a verso surciolo l'Andrenecio del Boccaccio; il qual si die alla luce in Vicenza da Francesco Grossi uel 1612. iu 12.

Tutti e tre questi Scrimeri non potevano efigere che una qualche memoria di essi; e gli abbiam foddisfatti.

# 

Merita un pò di fito in questa Scrie il Ven. D. GELLIO GHELLINI, che fu Canonco P.nitezzirei in Vicenza per 22. anni; e Parroco poi de' St. Esaplino e Giovini : nella di cui Sagrestia, fupra una delle sei Potte, leggesi la seguente sicrizione appit dell' immagine:

VENERABILIS GELLIUS GHELLINUS
IN CATHEDRALI VICENT. ECCLESIA
PRIMUM CANONICUS THEOLOGUS
MOX PŒN ITEN TIARIUS
PARENTINO EPISCOPATU DENIQ. RECUSATO
DEMUM HUJUS ECCLESIE PAROCHUS
OBIIT MDCXVI.
ÆT. SUÆ LVII.

Di Lui è una Orazione Lasina recitata nel Simodo, celebrato da Manfig. Michiel Prinkii 'altimo d' Agollo 1582, e imperla informe con offo; e un Un' Ode di 212. Verfi, d'utotifima, ed elegantifima, in occasione che fi traffetirono nella Castedriale le Religiui de Simil Levezio, e Carpylero. Si flampò del 1612. anchi (effi in Viennos, ma fenza nome dil flampatore).

# yezezek

E lo merita D. GIROLAMO MIGLIORANZA Arciprete di Lonje, che mife a luce in Paione con testis del Paignati nel 1670. un' Orazione initiolata i il folicilios e de la Visu del Goldetto Varasbile serve di Dio, nollo feliciomente di-fiela; e prima d'effa, un'altra Vise del Conte Pierro Chirricato, fiampata del 1642. in Vicenza da Gonomo dimusio in como

#### (XXXVI) Se

# 

Tra gli Seittori di cofe, dirò così, minute in questo torno, si diffinsero molto due Soggetti della Nobilissima Famiglia Tirue, Egano, e Ottone.

EGANO TIENE ent 1611, recità a nome dell' Univerità de' Legific di Padov vo na Orezine (alla partona di S. E. Francisco Mangiai Crisciania a G. flampio iri in quall'anno. Comincia coli : Qualmopa volta meca riperfic di inseprifi caric ce di regionese Con A dir vero Centa ciagarea uno pub effere ne più magnicia, nè più dotta, nè più filosofica, nè più elegante. La raggira sur' un principio di Plasora, diperfico dili bene nel Fefer.

Di OTTONE poi ne' Dotteri &c. dell' Alidofi, in Bologna presse Bartolomes Cocchi MDCXX, in 4. ci sono ad Austerem : Iliosprificati D. Onthesia Thirsti Comitti Vicentini 1 4 Verf. segmenti.

" Si quis lesbali fervet discrimine civem,

19 Huie metitat ornat pulchea corona comat.
20 An non, quot civet revocat a morte Libello,
21 Tot Nicolae tibi civica ferta manent?

# 

ACOPO VALMARANA su Porsa di qualche riputazione. Abbiamo di Lui Neuia Prima, ovvero Causo Notalizio per la Madre Vergine per lo nassimento temposale dell'Esergo Figlio. La terza Edizione di essa è in Genova appresso Giussippe Pavoni 161. in 16.

Patroni 1612. In 16.

Nenia feconda, offia Canto fecondo nel Funerale della Madre Vergine &c. con al-

tre Rime impresse ove sopra, e nell'anno medesimo.

Il Cinelli ne apporta un Edizione fatta in Parasa nel 1692. in 8.; e lo chiama, siccome è. Vicentine.



Anno

# Anno 1610.

# LODOVICO ALEARDI.



El Collegio de' Nobili Notaj c'è un Aleardi per fin dal 1493. (a); e mi fi offre in una Carta del 1522. Bartolommeo quondam Bernardino Aleardi Notajo (b): locchè dinota effer ella una Famiglia codefta, e antica, e illustre della nottra Cirtà.

Un qualche luttro (mi fi permetta) le accrebbe il prefente lus Lodovico, ch' ebbe fama a que' tempi d' un Poera più che mediocre, degno non folo che fi annoveraffe tra gli Academici Olimpici (c), ma che preficedeffe nel 1/61. (d) a quel ragguardevol confesso come Cenfore.

Il Conte Mazzucchelli trascelle le cose da Lodovico scritte, e prodotte; e son le seguenti.

ľ ľ,

<sup>(</sup>a) Paeliarini Stor. Statut. Notar. num. 402. Retoli.
(c) Per nome Inferente:
(b) Atchivio di Totre Mazzo 16. (d) Atti autent.

I. L'Armida, Tragedia. In Vicenza per Pietro Greco, e Francesco Cescaso 1607. in 12. con sua dedicatoria al Signor Patricio Aleardo.

II. Il Corfaro Arimante, Favola Maritima. In Vicenza per Lorenzo, e Giacomo Cescato 1610. in 8. dedicata al Conte

Jacopo di Collalto.

III. Glauco scherniso, Favoletta in Musica per gl' Intermedis del Corsaro Arimante Oc. In Vicenza per Lorenzo Lori,

e Giacomo Cefcato 1610. in 12.

IV. L'Amida Tiranno, Tragedia. In Vicenza per il Groffi, con dedicatoria al Conte Giulio Porto. Leone Allacci nella fua Drammaturgia fa di esta menzione, e ne parla con molta lode (a).

V. L'Origine di Vicenza. Favola Boschereccia. In Vicenza per Francesco Grossi 1612. in 12. con in sine gl'Intermedis. Premise alla Favola il presente Sonesso alla Passia, che

farà un faggio del fuo comporre :

" Questi ricchi edifizii, alsi, eminensi,

" Quest ampie, drisse, e spaziose strade, " E le Mura, e le Torri esposte ai venti;

" Capanne fur di Paflorali genti ,

" Che viffer liere in più felice erade; " Campi fecondi, ove di paschi, e biade

" Traffero il vieto gli Uomini, e gli armenei.

"Ma s'or le canne umili elessi marmi

" Sono, tratti dagl' Indi e dagli Eoi, " Lavori egregi d' Architetti industri;

" E fe Madre fei Tu d'Uomini illustri,

Vicenza, e nido di scienze, e d'armi :

" Danne la gloria a' Fondatori tuoi.

Quest'

<sup>(4)</sup> Ind. 1. pag. 18.

Quest' Oppertte la dedicò al Signor Giovanni Vendranino Pedestà di Vicenza; ed oltre all'esser accennata nel Caralogo della Biblioreca del Cardinal Imperiali unita all'Amida, ed al Corfaro Arimante (a), è mentovata dal Quadrio nella fua Storia e ragione d'ogni Peossa (b).

VI. La Partenze. Idillio, fiampato in Padeva appresso Gasparo Crivelliai in el 1613, in 12. Si trova anche inserito tra gl'Idilli di diversi ingegni, raccosti da Gio: Barissa Bidelli, in Milano per lo stello Bidelli 1618. in 12. E di esso pure il suddetto Quadrio statta ha menzione (2).

VII. Arcinda. Favola Boschereccia. In Vicenza per Fran-

cefco Groffs nel 1614. in 12.

VIII. Fece gli Argomenti al Poema Eroko in 8. rima di Girolamo Gobrielli intitolato: Lo flato della Chiefa liberato (da' Longobardi, e da' Greci), divilio in 46. Canti, e stampato in Vienza appresso Francesco Gross.

Si leggono finalmente alcune Rime di Lui, e in fronte a quelle di Francesco Cavalli stampate in Pedoru per Orlando Zara del 1613. in 12., e nell'Omaggio delle Muse al Bragadino di Michielangialo Angelico, e nelle Lagrime di Pando per la morte di Grolamo Albanfer raccolte da Carlo Molini nel Campidoglio d'Amore, e in lode dell' Eminentissimo Cardinal Comnos Vescovo di Verenze nel 1632.

In morte di un Girolamo Pagello compose il seguente So-

netto, che è inedito (d) :

, Gird la Morte la fina falce intorno,

" Abi ben troppo per tempo ai nostri danni, Quando troncando alla tua gloria i vanni

, Rese di gbiaccio il suo bel viso adorno.

, Ben

<sup>(</sup>a) Mazzuerbelli erra appellandolo Amante invece di Arimante, c. 12. Col.2. (b) Vol. III. pag. 412.

<sup>(</sup>d) Preflo i Comi Pagelli di San Francesco.

Ben facesti quaggile breve soggiorno,

" Che nella fresca età de' suoi verd' anni, " Lasciando il Mondo in sempiterni affanni

"Poggiasti al Ciel, ov' è perpesuo il giorno. "Là srionfi del Tempo, e della Morse,

"E cresci era le palme, e era gli allori, "In Dio lieso pascendo i suoi deseri.

"E noi pur ciechi, in questi mesti orrori

" Invidiando si felice force,

" Si richiamiamo al suon d'alti sospiri.

Anche Girolamo Gualdo nella sua Vicenza tamifasa ragiona di Lodovico (a) all'anno 1645; c ne ragionano il Zorzi (b), ed il Vivaro nel suo Emporio universale (c); tutti e tre commendandolo.

### F. LODOVICO ALEARDI

Flort al tempo stesso del primo, e su Minor Osfervante. Da una nota, ossia Catalogo de Predicavori della Catalogo de Areasta de Victora, e di Marcantonio Campiglia dal 1993. sino al 1654. apparisce, che l'Aleardi recitò ivi il suo dotto Quaessimale il anno 1607.

Alcune altre di Lui Opere oltre il Quaresimale csistevano, e forse esistono, MS. nella copiosa Libreria dell' Ordine, detta qui di S. Biagio.

(b) Vicenza Illestre pet Lenere.

Аппо

<sup>(</sup>a) In Libreria della Salure in Venecia . di S. Marco .

# Anno 1612.

# IPPOLITO PARMA



A quel Modio Parma, che nel primo Tomo (a), (enza volet prestar sede al Pagliarini, contes ne venne per Vicensino, direi, che discele il facerdose Andrea quondam Domini Roccbelli de Parma, il quale insieme con Rolando quondam Domini Vincensij de Fon-

saniva, del 1390. il dì 14. Maggio, essendo Podestà Galsano de Becharia venne sectio a bansficiara della nuova Chie fa dedicata a San Vicenzo, San Luca, e alle 11. mille Virgini nella Piazza grande, coll'annuo sipendio di cinquecento lire de piccoli : librarum quinquecensum terziolorum (b) : almeno però, quali sicuramente e senza contrasto, vi apparterrà quell'Ippoliro, di cui null'altro raggiugner poremmo, se non ch' Egli si un valente Professore di Chirurgia. Ecco le Opere di esso:

1. Pra-

<sup>(</sup>a) Vide Modie ibi.
(b) alias parturum: Arch. Torre
Vol. VI.

Lib. MS. in pergamena in feglio, for goato B per la Chiefe di S. Vicenzo.

F

1. Praxis Chirugica Hippolyti Parma Vicentini, in qua omnet operatione ex ufu artis ad Caput foetlantes diducide, O exquifite ad mentem Hippocratis deferibuntur: nec non O ejufdemmet Hippocratis ibielius de Capitis vulneribus, commensarisi illufratus. Venetis apud Euflachium Deutshimm 1608. in 8. Cont registra il Libro Vander Linden de Scriptis Medicis (a).

II. Introductiones ad Chirurgiam, Libri duo, in quibus tum Officia, tum morbi ad Chirurgiam attinentes, tum congrua prafidiorum Chirurgicorum administratio diligenter explicantur. Authore Hippolyco Parma Vicentino, Pasavii utranque Medicinam exercente. Pasavii, apud Petum Paulum Tocquim.

1612. in 4.

E' qui diviso il primo Libro in cinque Tratrati: ragiona nel primo de Morbi estrarie, e specialmente de Tumori; sindica le origini loro, le disferenze, le causse, i fondamenti, onde same i rispettivi pregnostici, e all'occasione curarto alle fratture delle braccia e delle gambe, e nel quinto alle fratture delle braccia e delle gambe, e nel quinto alle Lussacioni. Nel secondo Libro poi discorre de' rimedi in generale, della Flebotomia, degli espellenti, e purgativi, e d'ogni altra cosa, che può iniziara e persezionare qualunque che esercia la Chimugia. Per dir verrità, è un eccellente Libro utilissimo.

Il Merclinio nel Lindenio rinovato, il Lipenio nella Biblioteca Real Medica (b), ed il Konigio nella Biblioteca ve-

sus O nova (c) ne fanno Elogi .

<sup>(</sup>a) alla pag. 285. (b) alla pag. 369.

<sup>(</sup>c) alla pag. 609.

#### wit ( XLIII ) an

# 

Del piissimo Limosiniere, discepolo del P. Pagani (cujus memoria in benedictione est ) GALEAZZO TRISSINO, abbiamo;:

1. Illastriam expositionum super Genessu a delissimis Viris extracturum Libri VII. ecuriorentes Historium Moysit, ab exercise Mundi usque ad introluum Jacob, & Filio-tum ejus in Egyptum, & precipue montem Joseph, & res gestus a Sanclissimis Patrickis dordadam, Ijac, & Jacob, Patavis, apad Gespanum Crivilianium, 161a.

in 4. Il. Solcelorum Expositionum super Exodum, Libri duo . Patavij apud supradictum

161a. e apud Bolzettam 1613. in 4. 111. Della Santa Città di Dio, e dell'empia del Demonio. Lib. due, in Padeva 161a.

IV. Meditazioni Spirituali, In Padova pel fuddetto Bolzetta. T. 4. 1613.

V. Trattato della Limofina, e dell'Orazione. Stanno colle fuddette Ministrationi. VI. Allegorie, e Annosazioni, fopta l'Italia Liberata di Giangiorgio Triffino. Quetl'è un MS, preflo i Sepori Cossi Triffini dal Vello d'Ora

An fan Speljenis forta i Efeds he della Galerca, Streiffun & invillifun Principi D. O. Chenniffun Marco dannis Menu, e la prime Eferformi (evinite molto) forta la Greef, le loda Trejon Beçceliri alla pag. 1a della Treion Delpica-batier Televilennas a fannese Monochi per Noclama Hennima 102a. In q. ove appella Galerca, viciposfiguson, & eradaisfinson Conitem, & & malte que resuit o della celebra viciposfiguson.

In morte commile Galeazzo, che si fabbricasse la gran Volta alla Chiesa di San Michiel Arcangelo; siccome si esegul, ed apparisce anche dalle Iscrizioni.

Di esto fanno menzione il Konigio alla pag. 118., il Zorzi nelle sue Lettere erustre alla pag. 21a., il Borbara Lib. IV. pag. 37a. Ed io m'avveggo (ma fuor di stagione) che ad un Uemo così dissinto si doveva assegnate un Articole, e non condannario alle Note.



Anno

#### un ( XLIV ) 数向

# Anno 1614:

# ANGELO SALA



Un valoroso Scristore di Chirurgia, per natura si doveva accoppiare un Medico singolarissimo in tutte le viste, siccome su Angelo Sala. Per verità l'estrazion di esso (nè Nobile certamente, nè antica) l'anno in cui nacque, l'educazione, le di Lui

molte avventure, le azioni, le fortune, la morte, tutto n'è ignoto. Da' Libri che fortile, fappiamo appena, che la Chimise fia fua paffione predominante; che di tratto in tratto cambiando Cielo, e vagando qua e là, e ovunque fempre flampando una qualche nuova Opera, fi refe celebre a poco a poco, e notifiimo a tutte le Fiandre, alla Francia, alla Germania, e alla Saffonia inferiore fegnatamente, ove s'intertenne più per avventura che altrove: e chi leggeffe con attenzione le Prefazioni, e le Dedichs fole di que fuoi Libri, potrebe unire cred'i ou na abbozzo della firavagante fina Vita, e quafi con ficurezza flabilire a buon conto che fu Pubblico Professor, o della Chimica, o della Madi-

cina, di là da' Monti. Noi, a cui non va a fangue lo indovinare, abbandoniamo di ciò il lodevol penfiero a più diligenti e difoccupati, contentandoci di registrare qui le molte sue Cose messe alle luce, e incidentemente soltanto alcuna di Lui ventura accennando, perchè agli Scristi connessa.

La I. ſarà: Traflasus dus de variis tum Chymicorum, sum Caleniflarum erroribus in praparatione medicinali commissifir. Opus Italice primum ab Austore conferipsum, jam voro sodem requirente, in latinam linguam, flylo quam simplicissimo remaintam Labore & consan M. A. R. 1658., sine nominatione loti, & cjus apud quem profes. Colì il Merchlinie nel to Lindenius renovatus il stampato in Norimberga da Giangiorgie Enderen nel 1686. in 4. (a). Di quell' Opera peraltro mi avvenni in una Geconda Edizione Francesiumi 1649. in 4. E quest' è l'Opera, che gli concitò contro l'odio de Galenissi.

La II. Ternarius Bezuardicorum, & Emetologia, seu Triumphus Vomitoriorum cum Exegesi Chymiatrica Andrea ... Tentzelii. Ersurti, apud Johannem Bircknerum 1628. e 1630. in \$.

La III. Ternarius Ternariorum Emesicorum, Bezoardicorum, Laudanorum a Gallico latinitate donatus, & ab infinitis mendit repurgatus. Ibidem, apud eumdem. 1630. in 8.

La IV. Aphorismorum Chymiatricorum Synopsis, universa Chymiatric intima fundamenta, fines ac scopos, breviter duabus Sestionibus continens. Breme apud Johan. VVillium 1620. in 8. e Hamburgi 1622.

Des offers dell' odie o

Per effetto dell'odio concitatofi, scriffe contro quest'Opera Pietro Levembergio un Libretto col titolo: Animadversiones, & Nota in Synopsim Aphorismorum Angeli Sala , uscito Hamburgi 1623, in 8.: ma lo difesero validamente il

<sup>(</sup>a) Vide alle pagine 57. 58. , 0 59.

Comingio, c l'Andermaco; questi al Tomo II. pag. 651. Vez., O Nove Medic., e quegli e de Emer. Medic. pag. 254. Kelmesladii Typis Henningi Mulleri 1648. in 8., ove si legge: Angelus Sala rerum Chemicarum menini secundus Oc. e in vari altri luoghi (a).

Più d'ogni altro però s'impegnò a sostence l'amico Sala madversones i davembergie il Guntero coll' Opera seguente: Animadversones, quas Anonymus quidam in Angeli Sala Aphorismes Chymiarico conscripsir: Antonii Guntheri Billichii Frissi Responsis. Lugduni Batavouma exudebas Godefridus Busson 16:22. in S., il quale anzi e dedicò Egli stesso l'Opera al Sala, e nella Dedicatoria si spiega con questa state. Clarissimo, O experientissimo Viro D. Angelo Sala Vicentino, Veneto Chymiatro samplismo, Fautore O amico su perpetumu Bonorando, Salaum, D officia.

"Pietro Borello nella sua Bibliothèca Chimica, slampata in Parigi per Carlo Tunnesini, e Tommaso Jollis nel 1654. in 12. (b) accenna alcuni altri e che gli scrissero contro, e che disescro il nostro Sala; i quali si ommettono.

La V. Anatomia Antimonii, id est, Dissectio sam Dogmaica, quam Hermetica, Antimonii usum, proprietatem, & vires ejus declarans. Lugduni Batavorum 1617. apud Godestidum Busson, in S.

La VI. Anatomia Vitrioli, in duos Tractarus divifa, in quibus voer artio Vitrioli in diverfa fublianias refolvouti accuratifime traditur. Accessi Accanorum compluvium ex substantiis illis dedustorum, tum ad confervandam valetudinem, tum ad gravissimorum Morborum vim C intemperiem, Splaza. Ex-Italica in latinam linguam translata a J. P. C. R. Austlie Alborgum, ex Ossein Edvirans 1609, in 12. C ibidem exeadem 1613, in 12., C Lugduni Batavorum apud Gostofridum Busson, 1617.

La

<sup>(</sup>a) Vide pag. 205. 206. 212. 255. 272., e altrove. 256. 258. 259. 264. 265. 266. 267. (b) alia pag. 205.

La VII. Descriptio brevis Antidoti presiose, qua exquisitissima ejus virtutes, ususque multiplex variis in motis, & bumani corposit affectibus recensenur, nunc primum luci commissa. Marpurgi apud Paulum Egenolphum 1620. in 8.

La VIII. Chryfologia, feu examen auri Chymicum, in quo demonstratur, auto nec inesse signification aliquam prinches nec illud arte spagrica transfinutari pesse in substantam aquofam, oleosem, vel salimam: O quid proprie intelligatur per aurum potabile. Adjetti sun in sine Aphorismi Chymiatric reconsist. Hamburgi apud Henricum Carstens 1622. in 8.

La IX. Processis de auro postobili novo , poucisque adhe cognito; cui quidam alij ex Bassis Valentini, Jos. Ourcetani, Porte, & oliosum scriptis excerpti cum Commentaviolis proprer affinitatem ut adjungerentur, non inconsultum vissum suita. Mentoria pour postopia pour politipum Sexterismi 1650, in 8.

La X. Septem Planetarum ierrestrium Spazyrica recensio; qua perspicue declaratur ratio nominis Hermerici; Analogia Metallorum eum microcosmo; corum praparatio vera, O unica; proprietates, O usus medicinales. Amstelodami apud Gnilelm, Jansonum 1614, in 12.

La XI. De Peste. Trastatus primum Gallice conscriptus, postea latinitate donatus a Gregorio Hossito. Marpurgi apud Gasparum Chemlinum 1641. in 4. Ejusem Emetologia edita est Delphis apud Johannem Andream 1613. in 8.

Gusliero Horris Ingles, Collegii Regalis Medicorum Londimenssium Socius, & Chirurgia ibidam Profssor, nella fua Disferrazione de Peste, a cui accessis Descriptio inocularis Variodarum, che si stampò Londini del 1721. in 8. sa menzione del suddetto Trastas del nostro Sala, e e lo approva moltissimo, ma specialmente per cetto Empiasso a Buboni da Lui preferitto, con che promuovere, maturare, e concuocere gli umori putridi, onde non passino a contaminate la massa tutta del sangue.

La XII. Opiologia: Opera, che testifica sua lo stesso Sala alla pag. 36. dell'altre sue nell'Edizion di Francsore 1647.,

ove dice: Us in Trastasu quodam meo, Opiologia disto, proline descripserim; siccome replica alla pag. 37. us in Opiologia mes videre eft: in cui discorre delle proprietà e qualità dell' Oppio, e della maniera di usarlo; essendo esso ( dice ) un fonnifero, che praticato fenza cautela cagiona un fonno perpetuo .

Ora i suddetti Trattati furono quasi tutti raccolti, e anitamente stampati per maggior gloria del nostro Scrittore reso già famosissimo e dentro e fuori d'Italia : in un sol

Volume, colla fottoscritta fronte:

3, Angeli Sala Vicentini, Chymiatri candidiffimi, & Arn chyatri Megalopolitani Opera Medico Chymica, qua entant , omnia , frustulatim b. Cenus, diversisque linguis excusa , in , unum collecta, latinoque idiomate edita. Francofurti, sumpti-, bus Joannis Beyeri 1647. in 4. Ove opportunamente fi manifesta, che alcuni di quei Trattati separatamente si diero fuori fotto altro Nome, forse per un qualche politico e ragionevol motivo.

Si ristamparono in seguito Rosbomagi apud Joannem Bershelin nel 1650. in 4. , e un' altra volta Francosursi apud

Fridericum Knocbium nel 1680.

La prima di queste Edizioni è accessibile anche in questa pubblica Libreria Bercoliana; e contiene l'Elenco di diciaffette Trattati, enunciati cost: I. Anasome effentiarum vegetabil:um. II. Hydrelaologia . III. Tartarologia . IV. Sacchavologia. V. Sepsem Planetarum terrefirium explicatio. VI. Aphorifmi Chymiatrici . VII. Chryfologia. VIII. Descriptio auri potabilis . IX. Trastatus de Antimonio . X Anatomia Vitrioli. XI. Traffatus de natura, & proprietate Vitrioli. XII. Traffaous de Peste. XIII. Antidoeus pretiofa . XIV. Ternarius triplen Hemeticorum, Bezoardicorum, C Laudanorum, XV. Exegefis Chymiatrica. XVI. Myrothecium Spagyricum. XVII. Appendix de pulvere Rofa vita.

La sola replica delle Edizioni , la pluralità delle lingue , anche straniere, in eui si scrissero o vennero trasportate queste Opere; la varietà riflessibile degli argomenti; oltre la purità delio sile, e l'applaulo, con che surono ricevute, uttto parla, senza abbisognare di Noi, del sommo merito di questo Médico prestantissimo.

Il Draudio (à), il Chover (b), e la Bladigana (c) regifirano alcuni di quelli Libri, ma ninon tutti: che se in qualche luego vien detto il Sala Vicensina Venera, ciò vorrà dire, che nato in Vicenza si escretto nella Chimica e nella Medicina in Venezci; così come si appella Megalopoliranut, non perchè fosse Meklenburghese, ma perchè appunto anche in Meklenburgo si esercito colla Chimica.

(a) pag. 973., e 1001. (b) pag. 438. Col. 1. (c) pag. 438. Col. 1.

# 

Nelle Chierezze fopra gli Autori posti nel Libro terzo delle Rime piacevoli, stampato in Vicenza nel 1610. ( altrove citate ) s'incontra:

GENTILUOMO VICENTINO : Chi fia non fi ià di certo , ma fi può cono-

Indi, alla pag. 120. Pazzia d'un Gentilaemo Vicentine, che ha perdota la gratia della (us Symona per non laperle far falti mortali, fetitta al Siguer Tummufa Merifico è del Symon Francesco.

Volli più volte ommettere questo Anonimo ( che non interesta gran fatto le Lettere Vicentine ); ma non seppi poi superarmi.

# \*====\*

Lorenzo Pignoria (crive il di 18. Luglio 1614, a Paolo Gueldo in Roma così: Fra qualebo Settimara farà cofil M. PIETRO STEFANONI: Starà in Corfo apprifo San Carlo. SeV.S. Lo anderà a vedere, non fi penurà. E' Antiquario della prima claffe, e galantuamo, ed averà occasione di vedere apprifo a Lui di belli esfe.

În fatti c'è un Libro intitolato di questa maniera: Gemme assispinis scalpea, a Petro Itsiponisi Versimo calissa, e declaratendos insistente: ad litarifiamm, de Excellentifiamm Praespem Hemicam Comeità de Avendel Fil. a Jacobo Stefanosas edite. Paravyi, apud Mant econ Bestgam de Codorius 1616, de Rome 1617, con figure.

Fatevij, apida istant cum postpram ne Caterinas lots. O Rome 1017, con inguet e Ecco adonge uro Seruser Vicestino, che verfa, e illulira antiche Comme [colpite, Commej vale a dire. e Corniele dei primi Seculi: ed io, per la ragiona
d'un geno, a non dirlo trafperta, fimile a quello dello Stefanzai, mi compiacqui
nell'inferrilo tra' miei Seruser, più che non feci di tanti altri in addictio.

11

#### wat ( L ) 数

# were entire the second

Il Sacredore BARTOLOMMEO ROSSI è un altro Scritter Vicentine, appena noto dal Libre di cui trascrivo tal qual è il nojoso lunghissimo Frontiforzio.

Herselfica Symbola, ex abdulfimit faces Seripase atomit unus, fugalit Quadra gline Eurogius atommudas, Consyssum Seripasamin, O delivasimo Variente redundaria, O viva vue in Parienthiil Pentianus Italica femosa pranaçias, due R. D. Bardisma de Robis Frentus f. O. O. sim S. Tobaliga publica in Carlos and Constitution of the C

#### 

CRISTIANO LUCARDIO Prese ( di bassa estrazione ) su Precestore in Vicenza, e Vicentino. Parla di Lui il Barbarano nel Tomo IV. e lo chiama suo silagito.

Eccolo Scrittore per le seguenti due cosc:

1. Cérifinai Lucadii Vicentini Carmina. Vicentie ex Typographia beredum Dominici Amadei 1627. in 8. ove si leggono anche alcuni Versi Latini a Fabro Pace con
le risposte di Fabro; e più Odi a Metia Vergine Samissima.

 Carmen in adventu llinftessimi, ac Reverendissimi D. D. Federici S. R. E. Preib. Cardinalis Conetii Episani Viccasini. Vicensia (whi supra ) 1638. in 4-Fu Posta da non disprezzare, singolarmente per quegli and.

#### 

GIAN VICENZO CAPONI Vicenzine è un Poera; di cui sono: L'Orsilla, Favola Boschereccia. Stampata nel 1615.

L'Orfitta, Pavota Bojcorrecta. Stampata ner 1014. Idulio del Selvaggio Accademico Animofo. In Venezia apprello Gio: Battifia Pulciani 1619.

Polinnia. Porse nuove per Evangelista Deuchies 1620. in 12. Alire Rime , e nel Garegiamento Pearice, e nella Reccolia del Dossorato di Antonio Roma Nob. di Corneto, Padeva , Pasquat 1639, in 4.



Anno

# Anno 1616.

# MONSIG. PACE GIORDANO VESCOVO DI TRAU,

E D

E U S E B I O DI LUI FRATELLO.



canton Pellegrino, e il Napoletano Giacomo Gallo; e di ventidue anni appena a tutti i voti di quell' illustre Collegio conseguì il Dottorato.

Perchè però appunto in quegli anni, cioè del 1612. (a) trasferito erafi a Padova per l'oggetto medefimo dello Studio il Principe Ippolito Aldobrandini, pronipote del gran Pontefice Clemente VIII., e Pace contratta aveva con effo la

( a ) Barbaran L. IV. pag. 128.

più

più stretta amicizia, familiarità, e confidenza, Ippoliro nello resilituisi a Roma lo condiste con seco, ed ivi divenuto poi Cardinale, lo elesse a proprio Madiner; nel qua ustizio durò il Giordano pessino a che vacata sotto Gregorio XV. la Sede Vescovile di Trah in Dalmazia (a), adoptrò, ed ottente, che gli si construsse (b).

Gian Lucio, che fa appunto la Storio della Dalmazio, nella ferie dei Vefevoi di Trali colloca Pace all'anno 1634, e quello probabilmente farà adunque l'anno in cui fali a quella Castedra: ma ficuramente intanto la occupò fino all'anno 1640, in cui trapaffato, e recitatagli la Orazion finnebre dal Canonico Giovanni degli Andrej, che fu fuo Confessor, con contra della Castedra della Castedra del Castedra de

"Giovanni Imperiali, che Criveva il suo Muleo Storice vivendo il Giordano, gli si un Elogio magnisco: Elucet dice) Paciut Jordanus Trauneusis Antistes, Junisprudentia, ingenio, gravitate, tradite sibi Ecclessie regimen ultro nobilitans (c); c (ciò che monta più molto) il Sommo Pontesse Benederto XIV, nella sua Scrittura intitolota: Motivi propositi per terminar la Quissione intono la capacita de Canonici Regolari di ottenere Benescii Ecclessisti Secolari, stampata prima in Roma, e poi in Roveredo nel 1474. in 4., e cia, e difende da suo pari il nostro Giordano contra l'Avvocato Pironi, che indecentemente lo avea multrattato in un'allegazion MS., dal gran Ponescie constituata, e proferita (d).

Di Esso nulla abbiamo alle stampe, suorchè il Libro seguente: Elucubrainus diversse, prima Passui, apud Paulum Frambotrum 1650. Vol. 3. in soglio; indi Venerius, apud Baleonum 1653.; se sinalmente Geneue, e Colonie Allubragum del 1729.; sempre in 3. Volum: Tribus Volumisibus

di-

and The Goods

<sup>(</sup>a) Ibidem Earbaran, che fu prefunte al Dottorato. (b) Idem, ibidem, (c) Idem, ibidem,

dissinde: quibus pleraque ad Episcopi munus quocumque mada spessantia, nova, facili, brevique ratione ex uruque jure diligenter explicantur O'c. Ma da questa sola Opera chiunque ha lume raccoglie e la dottrina, ed il zelo di così insigne Prestato.

Nel Trattato Tractatuum (a), e nella Biblioteca Imperiali son registrati e il suo Nome, e le di Lui eruditissime Elucubrazioni (b).

# EUSEBIO GIORDANO.

Elia Visa, e delle Opere di questo illustre Frazello del borano di Lui contemporaneo; nè s'ha perciò a dire dall' Uomo onesto, che possa qui il Cappuccino prendere alcun abbaglio.

Scudiò Egli adunque Filosofia in Padona alla Scuola dei Professi Adurisherso Andrighersi, e Giorgio Regyseo Veneziano e e s'applicò poscia alla Teologia, guidato in essa decelebre P. M. Filippo Fabro Minor Conventuale, coli assistina anche una pubblica disputa. In appresso determinatosi ne' più begli anni per la vita Claufiele, trascelles l'Ordine del B.Pierro da Pista, et così detti Ereminati di San Girolamo, tra cui professò. Ivi attes sempre alle Lettere, e per otto soli anni alla Predicazione. Fu Priore due trienni nel suo Monassero di Padona; ma dichiarato Visitatore della Lombardia insisteme, e della Liguita, anzi Viscario Provinciale di tutta la Marca Trevisiana, ribiutò francamente quegli onori, e si rumise in mano i suoi Libri.

Compose il seguente Libro, di cui si fa menzione nella Biblioreca volante aggiunta da Gelassio Eutelidense Pastor Arcade,

<sup>(</sup>a) pig. 73.

cade , cioè dal P. Maestro Mariano Ruele Carmelitano (a) .

di questa guisa:

Monte Summano ridutto a miglior cultura, e celebrato in Profa, e Poesie Sacre, procurate, e pubblicate da Frate Eusebio Giordano Vicentino Oc. Dedicato al Molto Illuftre, e Reverendiffino Monfignor Pace Giordano Vescovo di Trate. Stampato in Vicenza , appresso gli Eredi di Domenico Amadio . l'anno 1626. in 4.

E' diviso il Libro in tre Parti. La prima contiene la nozion Topografica, e Istorica del Monte Summano, in cui dà fuori alcune antiche Iscrizioni ( o vere, o apocrise) ivi dissotterrate , di alcuni Dei Stigi , di Argentilla , di Mirtilla , e confimili : nella feconda vi fi leggono molti prodigi, da quella miracolofissima Immagine di Nostra Signora a pro de' Fedeli operati: e nella terza si son raccolte molte Composizioni dei migliori Poesi d'allora a propolito delle due prime parti del Libro : il quale si ristampò ricorretto , e ripurgato novellamente in Padova, appresso Pietro Luciani nel 1652. in 4.

Compose inoltre : Tropbaum Militantis Ecclesia Summorum Pontificum Romanorum , Titul. S. R. E. Eminent. Cardinalium . Patriarcharum omnium . Cathedralium Ecclesiarum . ac pracipuarum totius Orbis Abbatiffarum Cathalogus. Uscito

Patavij apud Paulum Frambottum 1650. in foglio.

Quest Opera ( tiflessibile molto ) va unita alle Elucubrazioni lodate di Pace; e c'è chi pretende ella appartenere piuttosto ad esso, che al P. Eusebio: contuttociò io non saprei determinarmi fu i fondamenti ambigui, che ho binc inde sugli occhi, a pronunciarne con lode il legittimo Autore .

Avea poi preparato per le stampe più cose:

I. Spicilegium Historicum . Questo il dottissimo P. Maeftro

<sup>(4)</sup> Scanzia XXII. pag. 46. Stamp. in Roveredo dal Berno 17;6.

stro Giambatista Sajanello negli Storici Monumenti della propria Congregazione, lo asserisce stampato nel 1656.: cd è egli Scristore da prestargli senza timore tutta la sede.

II. Schedula Sacramentorum Ecclefia.

III. Vita S. Eligij Episc. Noviod. in Gallia , Aurisicum Padux Protestoris .

IV. Poemata Varia .

V. Syntagmata Concilij Tridentini pro Regularibus utriusque sexus, cum annotationibus, & declarationibus.

VI. Synopsis lucubrationum Reverendissimi Fratris sui.

VII. Favus moralis Sermonum Festivitatum totius anni. VIII. Diluvium arumnarum, ob injustissimum bellum a

VIII. Diluvium erunnarum, ob injuftifimum bellum a Turcis illatum contra Christianissimam Rempublicam Veneram anno 1645. Ma queste sette ultime cose simasero MSS., ed ora saranno sosse perite.

# D. GIACOMO GIORDANO.

Del 1644, il Frambotto stampò in Padova un Libro ingram Madre di Dio; ovvere adecti Saggi dei Miracoli, O grasie della Basissima Vergine Maria di Monte Summano nel Vicentino.

Io immagino, che cotello D. Jacopo possa essere stato o Fratello, o Cugino dei primi due. Ma comunque sia la co-sa, egli è Vicentino; e per connettere e materia, e Famiglia, quest' era il sito da farne un cenno.

# vezezez\*

 sua Drammaturgia alla pag. 102. con molta lode, E' fondata la Favola sulla trasformazione di Attenno in Cervo; ed è grazississima. Di questo Autore si veggono più Compossivai, e nella Raccolta per Pier Giassinai 1614., e nel Campsoogko d'Amme, in Vienza, presso Domenico Amadio del 1618. in 4., ed altivove.

#### 

Due illustri Soggetti, PAOLO BACCIO VERGERIO, e PAOLO EMILIO SARACENO, entrambi Lateranensi, e Vicentini, appattengono a questo sito.

Del VERGERIO non c'è in fatti che il Librictiude: Generalir Confossioni fiende, Sacaussime Euchossible frequentira fiendede, reconstitutiona pramaticade monta; fo influento i latinte i da illustrit. O Reverand Dynassimo Dischosamo Vicenti e ficapomo. Stamp. Piccaria, a pad Francisco Grassimo 1515. Cal l'Abase Resiri nel son Liese, che delicire di Pesela la vita, e il monte.

Ma del SARACENO Abbiano prima alla luce la Visa del gen Serva di Dia Altern degli d'Alignia Can. Res. Leuras, a tè espi compos effecto de reverdi 5. Finner in Bulgare, 3 Simpio in Vierna Francesco (Fig.) I anno 1621; in 4, 4 e che tradori in Langua Linna dell. R. P. Demorres Bession, a provide poi despole Francisco in Langua Linna dell. R. P. Demorres Bession, a provide poi despole Francisco in Langua Linna dell. R. P. Demorres Bession, a provide poi despole Francisco in Langua Linna dell'Astronomico dell'espole della dell

# 

FRANCESCO BERNARDINO SARACENO, anch' Egli è probabilmente Frarelle di Paele Emilie Lateraemife, di cui s'è detto fupertormente. Ora questi coal è annoverato tra i benemetrit di Vicersa da F. Girolame de Capagnaco, alla pag. 65. dell'aggiunta all' Inversario di Francefro Scotti.

Franciscus Bernardinus Saracenus, Vicentinus, Civis ornatissimus, longissimus, pul.
chronicas ex marmore adstruxis: a piedi del Monte Berico, per le quali stancende a venerare Maria nel suo Tempio.

Nel 1630, pubblicò in Vicenza un L'bresto initiolato: Processo dell'Apparizione ( di Maria Vergare) supra il Monte di Berga: in cui narra quant'è avvenuto initorno a quel prodigio persono al 1611.; e vi aggiunse un Poema Lasino, appellato Hymnus Magna Masus, che è squistissimo.

# 

FLORENZIO CAME'RA die funti in Vicenza nel 1615. coi torchi dell' Amadio un Tomerio in 4. intitolato: Poesse in onere della B. Vergine. ( E quello pure connette ).

GIROLAMO ROMANI, ricordato dal Crescimbeni ne' suoi Cementari, siampò in Venezia, lo slesso anno 1615 due Idicij: uno dell' Oner del Mare; l'altro dell' Amor costante. E noi credetumo al Sig. Gros Mario, che il Romani stato sa Viceniro.

Anno

## Anno 1618.

## F. GIORDANO MOSCATELLO SCHIO 1

EREMITA DI S. GIROLAMO.



Onfignor Vefcovo Tomafini ne' fuoi Elogi Virorum Literis & Sapientia illustrium (a) , il Freero nella prima parte del fuo Teatro (b), Papadopoli nel Tomo II. della fua Historia Gymnasij Patavini (c) , il Barbarano ove ragiona degli Eremiti di San Girolamo (d),

e ( per un titolo più legittimo degli altri tutti ) il Cremoneje Padre Giambatista Sajanello Storiografo, e Cronista della Congregazione del B. Pietro da Pifa (e) tutti ne informano del Moscatello : ma tutti variano intorno all' anno, in cui s'ha a dir, che nascesse; ne c'è via di saperlo.

Nacque peraltro, e certamente, nella Terra di Schio, così come vi nacquero i suoi Maggiori : Jordanus Muscatellus de Scle-

<sup>(</sup> a ) pag. 255.

<sup>(</sup>d) Lib. IV. pag. 210. (e) Lib. III. pag. 385. a 386.

<sup>(</sup>b) pag. 447. (c) Cap. XLIV. pag. 287. Vol. VI.

Scledo Agri Vicenini (a): flutiò le Lettere Umane in Vicenza, e in Padova le più fevere, discepolo ivi del famoso Scoilla, Filippo Fabro Faemino, pubblico Professe, per sin che in età conveniente vesti l'abito de Romini di San Girolamo, ossi ad c' Geronimini (b).

In quella illustre Congregazione sigurò molto; perchè oltre le Cassedre, che ne primi anni occupò con sommo decoro di Filosofa, e Teologia, i buoni studi che v'introdusse, i cospicui Pulpisi da cui si distinse in più Cirsà dell' Italia; nel Sejantelli ol incontro prima, nel 1626. Previnciale se electro e confermato della Previncia Trivispana: Re-Bor Tarvispane Previncia (c), poi sollevato nel 1629. a Restor Generale di tutto l'Ordine: 1629. Ressor Generalis elesus Gr., e da Lui anzi rinovellate in quel posto, e cortette le Cossiuszioni, rimessa la disciplina, e riformata per

così dire la Congregazione medesima (d) .

Ora, coal illustre Seggetto preso nel 1631. da una lenta febbre, ma contumace, e da un ostinato catatro, nel suo Monistero di S. Maria Maddalena extra muros della Cistà di Vicença, nel dì 5. Settembre, siccome notò il Giouanesti nelle aggiunte al Breviationi Storice del Pueci (e), dovette soccombere. Nè è già vero ciò che senza sondamento asserticono il Tomassini, e il Pepadopoli, che mossisse di peste conciossanhe dimostrando il Sajanelli suddetto, che la peste quando morì il Moscatello non era ancora giunta a Vicenze, gli convince entrambi evidentemente d'abbaglio: Invaluis traditio, quod ex contegio abieris, qua salsa pressus convincitur Gre. (f).

Morì adunque: ma, se in età di 55 anni, di 39., o 40. neppure dal Cronissa medesimo si rileva. Il Barbarano (g) pre-

ten-

<sup>(6)</sup> Papadopeli, ubi fupra.

<sup>(</sup>d) ibidem. (e) Sajanello pag. 386. (f) ibidem.

tende che nasceste del 15931; morto aduaque del 16911, ne farebbe vissuit circa 40.: ma per appoggiare il suo detto il buon Cappuccino cita il Tomassini; e il Tomassini invece vorrebbe che trapassiasse in età di 55, anni: il Frerep poi, e il Papassopoli lo segnano morto in età di 39, anni (a); e il Sajanello null' altro assernata, se non se, che una morte troppo sollecita si può dir che il rapssite: mort prapropera rapui: locchè nulla conchiude. Nella Chissa di Santa Croce, (che farebbe la Parrechia di S. Muria Maddalena, ov'è sepolto gli si recitò la Orazion simebre; e si spariero alcune Periche composizioni per la Giral, con le quali il P. Passignione Felec Domenicano invivava a piagnere una morte così immatura, e sunesta. Nè dal P. Sajanelli ciò dovevasi ommettere.

Scrisse vivo due o tre Opuscoli, i quali gli procacciarono tanta stima, che il Cardinal Bevilacqua in grazia d'essi lo elesse a suo Teologo. Il Konigio gli accenna così (b):

I. Partes due Controversiarum pro desensione Philippi Fabri adversus P. Xantem Marialem. Patavii 1624.

II. De Potentia neutra, Ibidem, & codem anno.

II. De Potenta menta. Incient, O codem anno. E gli ferifie il grato Discepolo, onde fostenere il suo Macfiro Fabro Scorifia contra la Scuola Tomiflica. Il veto è, che quantuque il Papadopoli gli appelli Opaleula giai argusta, Cr dolla (c), un certo Prete Tommofo Muscario prese de difece de Tomifli, e nell' anno medestimo 1624, stampò in Venezia, apud Variscos, un Opusculo, anch' esto intitolato: Aurisber, seu vesponsa ad ea qua P. Philippus Fabre Cr. adversir un Bomissa objecti; e si (caglia contra il Massardio con tanta suria, e si lo lacera, che non è possibile leggerso cora anusca, e senza selegno. Per aggiunta poi alla derrata, se mai non bastava, un certo Giosa Cessao Polacco quanta del

<sup>(</sup> a ) Omnes ubi fuperius. ( b ) Bibliot. vet. & nova, pag. 556.

<sup>(</sup>c) ubi fupra.

ad onorar il libello infamatorio fa che precedano la Prefazione ad Jordanna Musicatellum OEconomum, Sales aliquor Epigrammatici: offia dieci Epigrammi Lasini, fatirici in fommo grado, ma inseme inspidissimi, maneggiati sulla combinazione puerile di Mus, e Musica, e Musicala, e Musicallus; che reputa cose graziose e sublimi, e non possono esfere piu meschine; quasi che il Mus, e la Musica non abbiano luogo in Musicanio.

Non so perchè il Signor Abate Papadopoli, invece di Giordano, appelli il nostro Moscatello Filippo: Philippus (a). Ma avvenne probabilmente, che equivocasse col nome del Massiro, che avea nome Filippo: Philippus Faber.

#### (a) ubi superius.

## \*\*\*\*\*\*\*\*

Un vero, non fol Letterato, e Servitore, ma Cavaliere, e Cristiano, si dimostrò il Signor Conte GIULIO CESARE VALMARANA col seguente Libre:

" Modo di far la pare in via Cavallerefee e Cristiana per sodisfattion di parole nelle, sossime separate del Segon Giulio Gefan Valmanaa Geoestee del Sesate. Samo, puto in Vicarea, appresso Damesica Amades 1014, in 4 e villampato vivi nella fiech forma nel 1619. , e una terza volta in Padova per Paulo Frambutto del 1648. in 8.

Il Libro non pub essere più eccellente in qualunque vista si voglia, se si detragga lo stile ond'è feritto, che veramente non corrisponde all' Opera, nè è selicissimo. Antecedentemente c'era alle stampe:

, Capitaline A. Spine Galio Cafer Valences et Spine Cofficien for Fijind.

Ditter, with a mere dell into Capita is Spine Figine More Valences.

» Spine China Nine Valencesa. in Victors, asprefix Demoire. Amenia (1 feet)

» Spine China Nine Valencesa. in Victors, asprefix Demoire. Amenia (1 feet)

» Spine China Nine Valencesa. Spine Spine Intelligible Spine Coff. is Spines

Lation Mores Perus e le Spines Sulptile Perus Nines. La Desicarse ha la data

Air Nicesa di S. Marca MOCKIII. dopo di cui e Van Sentre in Godell' dis
ser: et è un Liste di 14, laccie, cioè di pag. 12.

Gilla Cafera mot mit MOCKII. in et di anni LXXX., compianto da agnior.

Gialio Cefare mort nei MDCXXI. in età di anni LXXX., compianto da ogniordine di perione e fepolto nella Chisfa de P.- Serviti. Dalla lunga Ifrervouse (il fao Sepolere, s'impara, che fa Provousiure ai Coefini, che la Partia lo spedì Imbafinatiore a congratulati della sua adatazione col Dege Cisan Bembo; e che il Seaste lo creb Cavaliere, col solito dono della Celanga d'Ora.

#### wa (LXI) 歌

## Anno 1620.

## SILVESTRO CASTELLINI.

Ra i pochi Storici di Vicenzo ottenne questi fin'ora la riputazione , ed il nome di più verace, e diligente degli altri. Fu Egli dell'ordine de'Noroj; e poichè, pratichissimo fio come essera devoca de caratteri antichi, ebbe cil comodo, e la fortuna di scorrere, e di minare di controli. La pubblici e niveri per fin

esaminare gli Archivi tutti, e pubblici e privati, per fin d'ogni Moniflero, e per così dire, d'ogni Cossa della Città, e di trarre dall'antica lor confusione i Documenti tutti, e ordinargli, raccolle indi que' lumi, che niun altro prima di Lui avuta avea l'opportunità di raccogliere, e per confeguenza più agevolmente d'ogni altro potè unirgli, e formare una Storia della Patria, che sosse legitima ed accurata.

Vi fi provò infatti, e scrisse divisi in diciannove Libri (a) gli Annali di Vicenza, dedicandogli ai Molso Magnifici, Or illustri Signori Deputati della Cistà: ma se vi riuscisse, o no.

<sup>(</sup> a ) Vigna, Preliminare, pag. 98.

o no , è disputabile . L'Originale di essi truovasi nella biblioteta dei N. H. Piovene Patrizgi Veneti: e n'essissono anche alcune Copie in Vicenza; ma sono o alterate, o simperfette . Così è di quella , che sece il P. D. Fortunato Scola Monaco Cassines, che ora è presso con consono cassines, e in esso pure mancano qua e la di moltissime cose. Così è pur e di quella di Casa Trento, che non abbraccia che gli ultimi otto Libri . Lo stesso accade di quella, che era in poere di siguen Abust Bosso; do ora è simritta : e lo stesso presidente di Siguer Abust Bosso; do ora è simritta : e lo stesso presidente di alcune poche (a), le quali null'altro infatti sono, che o ritagli o porzioni di quegli Annali scorrette, lacere, piene di errori. Ed essendo la cosa di questa gusta, precisamente non si può dite, che merito abbia o demerito il Signer Cassillini.

Per verità è molto erudito, e dimostra clattezza, e criterio, perchè inserisce a tempo nell' Opera più Decumenti autentici, di Privillegi, di Donazioni, di Grazie, di Dezisioni d'Imperadori, di Re, di Primirip, e d'altri Sourani, sche giovano molto: cita Carte, Rotoli, Pergamene, Marmi, Isrizioni; ed apparisce versato moltislimo, tapporto a Vicen-29, nella Sroria de Secoli di mezzo, e de bassi tempi: cosciecche a ragione il Signor Abate Ferdinando Ugbelli in più stit della sua Italia Sacra ne sa clogi (b).

Uni alla Storia più di 50. Libri di Genealogie delle Famiglie Nobili Vicenine, cavate dai veri fonti [ dice il Barbarano (6]: ma perchè scuopronsi in esse i principi bassi da alcune, perciò ei non ottenne allora dalla Città, che a spese pubbliche si slampassero (siccome essicacemente tentò) quegli Annali.

Avea inoltre raccolte le Iscrizioni tutte della Cistà insie-

me

O more Congle

<sup>(</sup>a) Una ce n't imperfetta in Cafa ma Edizione.

240, ed un' altra in Cafa Arnaldi.
(b) In più luoghi del Tomo V. pri-

me e del Terrisorio, e le avera spiegate, e preparate anzi, per la disegnata Incissore a lume de posteri, ma queste non so render conto, se esistano neppur MSS. Finalmente pretende il Vigna, che abbia 2gli tradotte dal Larino nell' Italiano le Conache del Pagliarini, infelicemente: locchè se giovasse gli si potria contraltare, comecchè abbia collazionati colla fampa i due primi Libri della traduzione medesima, posseduti (diceva) dal Signor Carlo Crivelli, su Mercatante in questa nostra Cirrà.

Del rimanente, la Famiglia Caftellini non è nuova in Viernza; e il primo di essa, che incontro nelle mie Certe, fu un cetto Antonio, spedito del 1387, da Giangaleazza Visconii, Capitanio, ossi Sovernator di Montecchio Maggiore, ch' era un Castello un di forte, e e rispettabile di questa

nostra Provincia .

Sembra che il fuddetto Vigna faccia fiorit Silvoffro del 1630. (a): ma invece in quell'anno appunto morì, se merita sede il P. Barbarno di Lui contemporaneo, il quale espresiamente lo asserma con questo periodo: Silvoffro Cafellini ba feristo le Croniche di Vicerza dalla sua Origine, sino all'anno 1630., nel quale possò da questa vita (b). E' probabile, che prima di giugnere ai 60. anni, lo rapisse il contagio (c).

(4) ubi fuperius.

(e) Vedi Cafleilini stesso all' anno

BONIFAZIO PERGOLA recoile le Vite de Sauti, e del Basti Vicentini (copl come fece GIULIO CARCANO altro Scietto Vicentine, di cui più forto ). e dich l'Opera est MDCXII. a Marie Vergine del Moute Berito, protetlandofi che di anni XIII. debi ifiprazione difictivella. Il MS unico è pedio i Padri dell' Oranni in Vicenza, Scanzia D. Canto 32, della los Babinara.

## vacant and the same of the sam

Dalla più volte nominata Terra di Schio fortì quella Famiglia Mara, che divenuta oltre modo trichiffima, in una urgenta della Repubbica bottò un metoro, ond'effera sicrita nel Libre d'Oro, e di quella fi ul i piiffimo Sacredea, diceppolo del celebre P. Antonio Pagoni D. LUCA MORA, di cui è il Libre (c-

guante: Penadij: Spirinade di Morali Discoss (non Paradis de Morali, come errando scrivera il P. Berbarane nel Libro 3, alla pag. 185.) con diversi suschii escapia ceruni de scrie e previo Autori, siriosi in spatrum parti, sitie, e rentsfiria ed agra scrie para dispersore. Stampato in Verona appresso Giombaniste Marini all'infegna della Miserrao ent Ustry, in 4.

Mort Luca nel 1608., e fu seppellito nella Chiefa di S. Margarita nel Monte Berico.

## 

GIUSEPPE MATTEAZZI ( vi si suppone di Marofica ) che esercitò la Medicina in Venezia con applauso, compose:

ema in Venezia con appianto, compote: Ragionamenti Politici. Libro che si stampò in Venezia nel 1613. appresso Sante Grillo, e Fratelli.

VALERIO MATTEAZZI, anch' Egli Manoflicano, diè alla luce in Vicenza coi torchi di Francesco Grossi nel 1615. L' Irene, Tragedia dedicata al Siguer Cante Sierza Bissara.

#### 

F. ANGIOLMARIA MOSSANO Min. Convent. & Autore della Orazione seguente: De Militia Divina inclyti Ducis Vincentis Marryris Oratic. Stampata 1620. in 4.

De Militia Divina inclyts Ducis Vincentis Martyris Orane. Stampata 1010. in a in cui si appella Vicentinus.

LELIO PIOVENE Dono, e Cavaliere, Ambasciadore della Cinà di Vienza al Serellio Metamonia Memo Principe di Venzua, pa e congratalati della fia rialtazione al Principano recità un Orazone, registrata nella Bibinera del Cinelli continuata dal Sanassimi, che si stampo in Venzua nel 1617, appesso Temaso Bassioni in 4 e a proposto oti questa l'altrifici, Famiglia, incontro nel Gressimi i Dissenti

E a proposito di quelà Illabrif. Famissia, incentro nel Gretzeni; 2 Differi de sine, Morea, de Vinhas fanta Lelij aced Resobers illa pag 190. Dadecim en some revissific ferrat (aven 1895) re quibas Rivas ha emaner capri: primunque decim sò prectarificon Comita Lelio Provencio Parrie Venera écritari, and C. natamo sil depui somes, aque fost Lelius nausquan. Non est da traisandar l'Andelan.

## Anno 1621;

# PROSPERO; E CISOTO CISOTI PADRE, E FIGLIUOLO.



Ra le Famiglie, che in l'iceuze si appellano Nobili Gollegiate, c'è la Famiglia Cifora, singolarmente sempre, e in addictro, e in oggi consideratissima, i di cui Maggiori si surono Prospero appunto, e Cifore, i quali a Noi parve, che meritassero in questo sito un Ar-

Prosperi Cisosi Patrit. Vincent. Præclaris. Juriscons. necnon Cisosi Filij, Juriscons. eximis Constita, Illustris. Collegio Judicum Vicentino Dicasa. Patavis, MDCLV. apud Petrum Lucianum.

La Dedicatoria è di Giambatista Fratel di Cisoto, e Figlio anch' esso di Prospero. Il Volume è in soglio; e quando i Consultri del Podre sono LXXVI., quelli del Figlio non son più di XV.

Rapporto al Padre, apparisce da parecchi contesti, e da alcune autorità rispettabili, che visse Egli coll' opinione di un Giureconfulto il più celebre: e in fatti 2 Lui a Lui fi rivolícro, e lo adoperarono molto nelle controverlie più infigni e più fpinole i Magifirati medefimi, e i Principi; e tra efii i Canti d'Arco, Camillo Conte di Correggio, e i Sereniffimi Duchi di Mantova, e di Sabbioneta (a).

Il Figlio, Egli pure sulle traccie del Padre nella Professione medesima su valentissimo, e si sece gran nome.

Ecco due o tre Testimoni d'Uomini preclarissimi in Jure, che contestano il merito singolare di Prospero il Padre: Il primo è di Marco Marchiano, primario Pubblico Prosessioni di Gius Ponsifizio nella Università di Padova, il quale non ebbe difficoltà di ferivere così (b):

"Prosper Cisous stovuis bac etate, quem civem suum exsitissis Vincentia elaristure, cuius porro eloquentiam, atque "in perorandis causis facundiam, maximam susse respansive vi-"ir igravissimis suntivos exteslos, qui in consulendo usque edec "mam sumus leudivos exteslos, qui in consulendo usque edec "excelluis , us pressantissimis bujus classis Doctoribus vuoleas "quari: quod egregie comprebat consissorum volumem, que "in variis, O maximi ponderis causis, O inter magnos Principes conscriptis, in quius cum dostrian sinceritate O opiunonum veritas, O sulle clegania conjungitur, ita ut merivo inter prinarios suris Confulsa chear consumerari, ac " Jaris Consultorum Respublica comprobabis, si caden, quod " maxime exopto, rypis tontinger exendi. Sotto-cirivendoli

"Marcus Marchianus J. U. D. Vicentinus, & in Patavino "Gymnasio Juris Poneisicii primarius Prosessor . Patavii "30. Julii 1641.

Il secondo è di Francesco Camerella ( di cui diremo tra poco ), il quale lo appella (c): praclarum Juris Consultum,

<sup>(</sup>a) I Corfuiti fetti per questi perfonaggi illusti fono spersi ra più siti del Valume, que e là (V. p. 1. a. &c.)

<sup>(</sup>b) Barbaran Tom. IV. pag. 355. (c) ibidem pag. 354.

#### ₩\$ ( LXVII ) \$9

tum, & eximium Caufarum Patronum: in confulendo fummo ingenji acumine & c.: e il terzo è di Aleffandro Pagello; che ripete a un di presso lo ssesso, e attesta: excellentissemum advocatum extississe & (a).

Morì Prospero nel 1623, , per ciò che si raccoglie dal Catalogo de' Notaj , in cui il dì 5. Sett. di quell' anno è segnato Notajo: Cisotus quondam Excell. Prosperi .

(a) Ubi fupra.

## 

Di questi tempi il Chieries Regulate Somafes P. D. GIROLAMO NOVELLO mostro Vicentina più code produste in Verfa, ed in Perfa, ma singa larmente la Restide, ciole la Serza della Famiglia Saria Crest di Cremona. Cesi il P. Bubaros pag. 41, del Tomo 3, della sin Ilfaria. Insegno con appianso Restories, e Fisiofia nel Seminario Pattiriated di Percezia e morti in Milaron tel Istoriano Pattiriated di Percezia e morti in Milaron tel Soniano Pattiriated di Percezia e morti in Milaron tel Soniano.

Di GIULIO CARCANO Virusios abbisnos, Indra Sadianna & Bestrom Magifice Uthis Treesie, ex Missimus Eciclifici, est Giennia Circuitar, est Missimus Carlo Eciclifici, est Giennia Circuitar, est Carlo Eciclifici, est Circuitar, est de Dermusia Carlo Circuitar, est de Carlo Carlo



I :

## Anno 1622.

## PIETRO MATTEAZZI



Cool feconda d'Uomini Lesserati, e di Scristori di vaglia questa illustre Famiglia Masseazzi, che renderebbe gloriolo sella sola il suo Nobil Cassello, da cui peraltro sortirono, come si vide in addierro, tanti altri eccellenti Soggesti, e per dottrina, e per

incombenze luminosi e cospicui.

Per verità nella pagina antecedente (LXIV.) tra Valerio, e Giuleppe di cognome Matteazzi (forse naturalmente) si potea micchiare anche Pittro: ma le più cose da Lui composte; il merito molto maggior di que' due; e la denominazion de Cellatri, con che si diffinse dalle altre diramazioni della Famiglia istessa manglia istessa anche di Pietro, ne determinaziono ad assegnargli brevissimo un Articolo.

Si trasferì adunque Pietro qua e là, per Affeffore, e per Giudice, in più Cistà dello Stato Veneto, e ovunque sempre ebbe fama di disinteressato, e integerrimo: ma perchè mai non

non abbandonò tra le sue occupazioni Forensi gli Studj ameni, e la Filososia, potè ordire, e sar pubbliche le cose seguenti:

I. Una Tragicomedia Passorale: intitolata I Tormensi di Amore, dedicata a Monsenor Girolamo Conse di Porzia, Vesevvo d'Adria, e Nuncio presso ai Principi di Germania: stampata in Venezia presso i Sessa in 8.

II. Il Fillidoro, altra Favola Pastorale, ricordata dalla Biblioreca del Cardinal Imperiali: stampata in Venezia per Ambrogio Dej nel 1613. in 12.

III. Miscellanes di Discorsi Istorici, Polisici, e Morali: stampata prima in Trevisi nel 1633. appresso Girolamo Riebestini: e poscia in Padova nel 1640. in 4.

IV. Episome Legatorum . ( Così : come puoi leggere al nome di Angiolo Matteazzi nel Tomo antecedente ) .

V. Dell'Origine del Mondo, cioè De principij delle cofe: in cui oltre a varie Islorie si camprende la Teologia degli antichi Genilli, ed i sensi de Filosofo morono alla Divina essenzia, agli estratio, agli estratio agli estrationi Teologiche secondo la vera Fede: dell'Anima, e del suo stato principe si composito, estrationale dell'umo e della sua miseria. Opera, che consegità alla Serenissima Repubblica di Venezia, e che in 4 stampatono i Giunti in Venezia nel 16300.

Morl Pietro l'anno 1640. , e di Lui parla il Fontano

nella sua Biblioseca Legale (a) .

<sup>(4)</sup> Parte I. Col. 641. , e Bubaran L'b. IV. pag. 357.

#### wit (LXX) as

## 

CARLO OLIVIERI Cassorie Luteranorfe, perchè vife, a mort in Espabia, over apattro volte fu déser, fi credette da muiti nativo di qui-la Culièr è timan peri debtori al Pater Abur Refui, che nel fos Liere Luterassefe alla pag. 177. del Toms I. lo manifità , e lo porvon ano Nobit Viennesse e gli teffe un amplifito no elogio, e perchè Unio diftutto nella pietà, e perchè infirme affai dotto. Typir (d.es.) vulgavir,

1. Vita, Acta, & Miracula Divi Ubaldi, Eugnbini Episcopi, Caronici Regularis, Italice, ad Vexilliserum, & Consules Eugubinos. Perusii, & Eugubis 1622. Lib. I.

apud M. Antonium de Triangulis. II. Gratia ab codem Divo Ubaldo illius intercessionem supplicantibus sasta: ad Ale-

undium de Monte Epifeppum Enquisium, Lib. I. ine a Beato Thibaldo ejut in Epifopum Lib. Il iron edidit ejuficon D. Ubaldi Vitam Latine a Beato Thibaldo ejut in Epifopun faccefore feripam, neque antec editam: al Sanchiffmum D. N. Urbanum VIII.

jegoth janegur setzbern, moge mit 1613. Lib. l.

IV. liem Baculus Damssum, Conjunciente malignorum Spiritumn: ad Ifabellam
Bancalcomma de Afalicis. Peruly, auso 1618. Lib. l. la lode della qual Opera (cuife
alcuni Vrsf Efameri, e Pentameri, Valentin Pafquale Udinsfe, che si leggono nel
foddetto Rofin.

Mossi dalla întegrità della sua Vita (conchinde il Rossi): Ab bis, similibusque aliti insulpate vite, monumque integritati moi Eugobiessi, lo creatono los Cittadone, ci ed ecco il mottoro, perchà alcuni preseno abbassio i illume se Sentanta Cossissio como. Patriciamque elegerunt, O etternost, emnique Civitatiti soreliberalitet, O ultre-nee donatoni.



Anno 1623.

## DON LORENZO FRANCESCHI FIORINIA



Er quante diligenze abbia usate ( e non ne usai così poche) della Famiglia Franceschi; ossia Fiorini , in Vicenze, e nel vasso supporto però alla persona del moltiplice nostro, ed ingegnoso Seritare usilissima , raccolsi da ingegnoso Seritare usilissima , raccolsi da

esso medesimo, e dai Fronsispio dei di Lui Libri, non sol che su vicensimo, e Sacerdose, ma Arciprese della Terra assassi Nobile di Valdagno (a), Vicario Foranzo, ed Esaminator Sinodale.

Probabilmente intanto su poi Maessiro di Scuola: e in relazione alle sue molte occupazioni, e incombenze, mandò alla luce più cose assai buone, che noi senza ulterirore preambolo tosto accenniamo.

I. D. Laurensij Francischij, Floreni cognomenso, Vicentini;

<sup>(</sup> a ) Celebre per le Acque del vicino Recours.

Artium Doctoris Nobilissimi : Grammaticarum Institutionum Opus Oc. Vicentia MDCXXIII., apud Franciscum Grossum. Liber Prior; che dedicò, Vicentinis Decembiris perillustribus,

O integerrime equitatis Patribus : e

Liber Posserior: che indirizzò, Dionysto Delphino, Episcopo Vicentino. Il Libro è scritto con eleganza, e più dell' ordinatio enudito; e le regole in esso dettate riescono facili molto, e precise. Si son satte di esso più ristampe, con qualche variazione (artificiosa) nel titolo; e si'ultima, che è in un la migliore, corretta, ed ampliata, è quella del 1646.

II. Compendium Grammasica: che intitolò, Dodissimis Viris Humanarum Listerarum Professionibus Vicentia: stampato lo stessio anno dallo Ssampasore medessimo; e che si suoi incontrare unito ai primi due Libri. E' un Opulsulo di dieci pa-

gine in 8.

III. Rhetaum pretxercisamenta, in gratium fludiofe Vicensine juventuris: che consacto, Perillustribus, & adm. R. R. D. D. Caronicis Cathedralis Ecclesse Vicenime. Operesta di mole eguale alla superiore, e a quella connessa; dettata justa Abbonis pracepta.

IV. Prose Saire, cioè Annosazioni Litterali, e Morali sopra le quattro Sequenze contenute nel Missale Romano Risormato. Vicenza, per gli Heredi Rossi (Enz. anno) in 8. a Monsig. Silvio Trissimo, Archidiacono della Castedrale di

Vicenza . V. Celles

V. Collectanea Rhesoricorum. Vicentia, apud Haredes Rossi ( senz' anno anch' esso), e in 8.; dedicato, Decembiris Vicentinis.

VI. Hymnodia Ecclefiallica Vicenza, per Crifloforo Roffi 1656: in S. Codell'è una Dichiarazione Listerale, e Morale di tutti gl' Inni contenuti nel Breviario Romano; che umiliò all' Emimenzifi. Marcanzonio Bragadin Cardinale del titolo di S. Marco.

VII. Contemplationes de bumana, O Divina Philosophia,

ad mentem Divi Thomæ, O' Scoii: ( ch' io peraltro non ho ancora vedute ) .

VIII. Encomj Vicentini , o sieno Lodi di Vicenza : ( in

codeste pure fin' ora non mi ci avvenni ) .

IX. Dialogími nel Carecbifmo Romano: dedicati a Mongro Giambarila Brefeia Vefeovo di Vicenza D. M. e C. In Vicenza per Crifloforo Rofio in S., ove tratta del Simbolo degli Apofloli, de Sogramenti, de Precesti del Decalogo, dell'Orazione, e spiega le Petizioni del Parer noster, con molta dottrina, scara erudizione, e chiarezza.

X. Divina Theoremata in Sacrosantia Mysteria, & Caremonias Missa: stampato in Vicenza nel 1660, per Giovita

Bottelli in 8.

XI. Explicatio luculerisssman in Symbolum Divi Atbanassi, XII. Encomiassica Orationes varia Sanstorum, virorum infignium, variarumque retum, necuon locorum, babitae Vicentia, practipue a multis juventius Partitiis Venetis, in Palatio Episcopoli, Pretorio, Prefestivo, Or Sacro Servitarum Templo. Unus Oratorum fuit Illustrissimus, Or Reverentisssman D. D. Sy'vessen Maurocenus, qui tria abbita lustra pie obit Episcopus Tarvissmus, alter suit esta Frater Illustrissimus, Or Reverentissimus, D. D. Marcus, qui Episcopus immures Brixenss forpum persundus tres abbita annos sanstissimo in Domino quievit. Cesì Egli medesimo nel suo MS., ed anche nel sine delle studdette sue Profe Sacre, ove si legge un Eleme delle cose, che allora erano inedite.

Di questo Autore nulla più c'è noto.

## 

Nel 1514, fortl dai Touchi di Aughl Tomo in Venua la Isquente Oraine recit. all Hilbyflion. & Excellentifloros Sg. Antone Prinij. Presentate et S. Marce, Convaliere, « Provondius Generale di Tena ferma, dal Sig. PRANCESCO CIVIDA-LE, Neb. Viccinius, Anal. Ingrupó, detto é r'Andres, « no Collègie de ° P. P. Soma-febi di S. Broodette di Salo. Ed ecco un novo Sentone, qualunque Ei fiafi, Viccention.

Vol. VI.

#### wit ( LXXIV ) An

## \*\*\*\*\*\*\*\*

Il P. Quadrio T. II. Lib. I. Dift. I. Cap. VIII. Patt. II. 2. car. 194. fa commemorazione di GludDiNELLO COLZE Vicentino, che fece 8. Composizioni in lode di certe Rime dei N. U. Francisco Courti scritte in an Compezcane di Padeux, detto la Loucine (fesida Prigino) donde sorti innocente dopo 5. anni; stampate in Padeux per Orleado Zara 1615, in 12.

A proposito dei Coled, il Papadopali T. I. Lib. II. Sec. II. pag. 176., annovra tra i Pabblic Profiser in Padova, di Medicine Tenice efficardinaria in prinon lango, GROLAMO COLEZ Vicernia, morto nal 1651. Come apparisc dell' Fforeisse inqueste, che estite nulla Chife di Sas Francisco in Padova, e che il Salemnesi Demonitare si profita alla pag. 325. Edicine Fasca. 1791. Transfini.

Hieraymo Colzalio Patr. Fictions Tourite Med. in prima Cushrita inserperti cimita, sease confifera forme, so com majores in lesia expetence from type, in the visuali confe, of chaosum conficient for leasems invited formtype, in the visuali confe, of chaosum conficient, Fifth state front; Amoun XXXVIII. nordem egglis, estremo for experimental seasements belief. A deep, per exclipit, a Patr. Pra. M. DC. LLI chief segmentum belief.

## \*\*\*\*\*\*\*\*

GIULIO CLIVONE è un'altro buon Pesta Vicentine ricordato dal suddetto P. Sauvrio Quadrio. T. II. Lib. I. Dist I. Cap. 8. Part. II. pag. 195. Scriffe oltre molt' altre code passiche , 4. Senenti che premise alla Celesse Mensa del Barselini.

In un Libro dell' Archivio di Torre appellato : Liber albus : all' anno 1598. El legge, ciò che segue: rubricis, & argumentis ornatut, & illustratus per me Julium Clivomem quoudam D. Viri Bernardini Filium, annorum seme Schaginta, Notarium Publicum, & Civem Viscentie.

(a) Forsi Egana: famiglia Nobile di Vicenza.



## Anno 1624.

## D. TADDEO BARTOLINI.



Ntorno a quella Famiglia non ho alcuna Carra, che mi documenti, e la dimostri o Nobile, o antica. Ciò che so poi di Taddea si ristrigne a pochissimo, perchè so appena, che su discepolo di Bernardino Trinagio, e che su Sacerdote.

So inoltre peraltro, che su in istima d'un Poers di buonissimo gusto presso i migliori ingegni di quell'età, e che scrisse in Verso alcune cose, tutte di argomento o sagro, o spirituale, ma che non solamente piacquero allora molto, ma non dispiacerebbono neppur oggidì: (locchè prova moltissimo). Eccole

I. Il Chiaro lampo celeste, per cui si mostra rra mille renebrosi orrori i apui breve via, e più sicura del Paradiso : stampato in Vicenza per Gio: Pietro Gioannini 1607. in 8. Il. Gli amorosi sproni all'estras visa . Ivi, nell'anno

stesso.

III. Il Buon Passore. Ivi, nell' anno antecedente 1606. in 8.

K 2 IV.

IV. L'Amoroso Canto. Stampato in Vicenza nel 1608. ( fecondo il P. Barbarano, che riferisce solo questa Operetta (a).

V. Le Considerazioni utilissime per chi desidera attendere alla persezione: anch' esse stampate del 1608. in Vicenza.

VI. Affestuosi priegbi. Ivi, nel 1613. in 8.

VII. La Celeste Mensa di dodeci Spirituali vivande, molto utili, O onorevoli a ciascun grado, e stato di persone Oc.: stampato in Venezia, appresso Giovanni Guerigli del 1615. in 4.

VIII. La seconda Celeste Mensa delle Spirituali Confettioni Oc. In Venezia per lo stesso Guerigli in 4. del 1622.

Questa è divisa in 15. Poemi .

Il Quadrio fa menzione della prima Celesse Mensa (b), e la appella Rime, precedute dalle lodi d'Orazio Quarantotto, di Monsse, Trissini, di Monsse, Gellio Gbellini, di Giulio Chivonio, e del divoto Romito D. Franc. Carreri.

(a) Lib. IV. pag. 352. (b) Tom. II. Lib. I. Dift. I. Cap. VIII. Partic. II. pag. 295.

## veezee:

"Non fo fe FRANCESCO BARTOLINI appartenesse, o no al foprascritto: ma fu Vicentino; ed è alle Stampe una Orazione di Lui in lode di S. E. Francesco Gornaro Capitano di Vicenza, e qui mella alla luce nel 1657. in 4.

Anche ANTONIO BERTEZOLI, compose molto prima, cicè del 1587, una estimatifima Orazione (coli il Barbaravo Lib. 4, pag. 360.) in lode di Guido Rinaldo Vicentumo di Schie; ma io ne la vidi, ne lo di più.

Del P. EVANGELISTA CASTAGNA Minor Conventuale abbiamo: Utbis Vicentic Oraceria etelepratio, che si stampo Vicentic nel 1630. e si ristampò vi unita all'altra del P. Angelo Maria Mossano dello stesso Oraciae, di cui s'è detto superistormente.

## WE ( LXXVII ) 20

## Anno 1625.

## PACE PASINI



A stravagante curiosa Vira di Pace tratta l'abbiamo e dalle Giorie degl' Incognisi (a), e dall' Abase Papadopoli (b), ove è distesa; e da Noi si ostre in Epilogo.

Vorrebbono i primi, che la Famiglia di esso si appelli Pasini da un certo Pasino

dal Pezzo, che abbandonata nel 1450. Milano, fi trasferì ad abitare in Vienze, e ed a cui dicefe quel Pietro, che del 1509. mandò poi la Girià oppressa Imboliciadore a Maffimiliano. Cossui (proseguono) è il Prosavo di Pare, figliuo del 1583., e da cui in età conveniente su Pare avviato del 1583., e da cui in età conveniente su Pare avviato allo Studio di Padous a coltivare il sommo suo ingegno, e ad apprender le Scienze. Sulle prime attese ivi Pare alla Filosofia sotto Cesare Cremonino da Cento; ma istrutto sufficienti del propositio del Cesare per la constanta del cons

<sup>(</sup>a) Pag. 369.

<sup>(</sup>a) Tomo II. Cap. XLIV. pag. 287.

ficientemente si rivolse alla Giurisprudenza, non già per professarla, siccome il Padre voleva, ma per vaghezza piuttofto, e per ornamento. Anche in essa di corto fece tali progressi, che gli si offerse bentosto la Laurea del Dossorgeo: ma Epli la ricusò con costanza, e invece si applicò tutto e davvero alla lettura de' Poesi, alle Masemasiche, all' Aftrologio : e ripigliata però la Scuola del suo Cremonino, ove perfezionossi nella Fisica, e nella Mesafisica, si ridonò pien di dottrina alla Patria . Il vero è, che spargendo qui senza molta cautela e prudenza i condannati Dogmi appunto del Cremonino intorno all' effenza dell'anima, e si concitò contro l'odio de' Cistadini , e provocò il rigore de' Tribunali per modo, che dopo incontrate più liti, tribolazioni, e difavventure gli fu mestieri fuggir dalla Patria, e per un biennio ( senza perdersi però mai di coraggio ) viver esule in Zara, Capitale della Dalmazia. Su quel castigo peraltro si riconobbe, e riabilitato a conviver tra' suoi, frenò in appresso la lingua, migliorò i sentimenti, e divenuto con esultazione della Cirrà tutta circospetto e modesto, si accompagnò in matrimonio con un' onesta Donzella, che propagò la fua stirpe decorosamente. La Parria allora lo impiego in più Vicariati de' suoi Castelli, ed in altre onorevoli cariche; e visse provveduto nobilmente, e tranquillo per fino all' anno 1644. ; in cui nell' età di anni 62. morì in Padova, ov' era passato per tentar di rimettere la falute, logora già e cagionevole,

In occasion del fuo chiio, e de fuoi viaggi, contraste amicizia col celebre Aftronomo e Matematico Cefarco, Giovanni Kepplero, a cui scriste alcune dotte Lettere, che unite a quelle di Galileo Galilei, di Giannantonio Magiori, e di alti Italiani, otte le moltisme degli Oltramontani, che leggonsi negli Atti di Lipsia (a), doveano aver luogo nella si-

<sup>(</sup>a) 1714 nel Maggio, pag. 244.

mosa edizione di tutte le Opere del Kepplero, ideata in Danzica da Michiele Gostliebe Hanschio, di cui ragiona il Giornale de' Lesserati d'Italia (a). Nelle ore d'ozio poi compose le altre Cose che seguono , e delle quali diamo il Fronsi/pizio:

I. Rime varie, & Gl' Increduli, ovvero de' Rimedi d' Amore, Dialogo di Pace Pasini, dedicato al Molto Illustre Signor Conte Giacomo Godi . In Vicenza , appresso Francesco

Groffi , 1612. in 12.

II. Un Trattato delle Metafore (b) .

III. Novelle amorofe, che stanno con quelle degli Accademici Incogniti , P. 2.

IV. Poema prosa compositum, inscriptumque Eques pessumdatus (c) .

V. La Relegazione . Canzone dedicata all' Illustrissimo . e Reverendissimo Giovanni Ciampoli da Pace Pasini Vicensino . Stampata in Padova per Guaresco Guareschi nel 1629.

VI. La Cleopatra moglie di Tolomeo Epifane . Tragedia riportata dagl' Incognisi, e lodata dal Tomofini (d) .

VII. Rime di Pace Pasini, divise in Errori, Honori, Dolori , Verità , & Miscugli . Dedicate al Serenissimo Francesco Erizzo Doge di Venezia . In Vicenza MDCXLII. per gli Heredi di Francesco Grossi, in 12. . Sono pag. 356. con la Dedicatoria dell' Autore .

Finalmente c'è un di Lui Sonesso al Co: Pietro Paolo Biffari nella fuperiormente citata, Pace Guerriera (e) .

Avvi poi nella Visiera alzata , Hecatoste di Scrittori , che vagbi di andare in Maschera suor del sempo di Carnevale sono scopersi da Gio: Pietro Giacomo Villani Sanese ( cioè dal P. Angelico Aprofio da Ventimiglia ), stampata in Parma ,

per

<sup>(</sup>a) Tomo XIX. pag. 39. (b) V. Papadopoli ove fopra. (c) Così Barbarano.

<sup>(</sup>d) Papadopoli ibid. (e) Vedi fopra, al T. V. pag. 291. ove del Cadamofte.

#### ·路 (LXXX) 於

per gli Heredi del Vigna 1689. in 12., avvi, dico, il seguente periodo (a):

Pace Pasins Poeta Vicentino si duole di una sua Canzona, che ha per argomento: Amante Geloso sequestrato; o comincia:

Dunque da raggi onde'l mio cor s'alluma

Vrocrò lunge in tenebrofi berrori: e profegue:
Veggafi a pag. 25, delle Rime flampate in Vicenza per gli
H. H. di Francesco Groffi, M. DC. XLII. in 12.: e parla
ivi il Villani nella sua Pentecofle a proposito del Cavalier
Giambatifia Marini; che peraltro compartice Plagiario senza
sua colpa.

Nelle fullodate Glorie degl' Incognisi (b) sotto il ritratto di Pace si leggono questi due Versi:

Astra Physinque sciens, versu prosaque disertus, Nomine Mens totus vaticinante vocor.

( a) alla pag. 112. num. 22.

(c) pag. 369.

## 

MICHIELE LONIGO, di cui parla il Poffia nel Tens IV. dalle fue Opres, imperfei in daffendem 1695; 1901; in 1695; in Gemenierin Serven del pant Urban VIII.
e flamps ? Definitiv versus fina ; O forme Confifiami Refilite 55. Application Parti V. Paul., che decide allo Bello Somme Pauffa; e che França partie partie provincia con distribution provincia principalita del provincia con distribution of provincia principalita finit con control confinations SS. D. Pape Brendish VIV. et Brendishen, O restations Paliti; Reme 1748.

rite cum alisi operibut Types edute fuit : coal: ex Compinestime S3. D. Papa Bruedicli XIV. de Benediclines, Cy maintour Pallii: Ruen 1748.
L'Allacci alla pag. 197, delle dper Ubbane fa menzione di un Michiel Lonige, che Cirtific: elde Corone de Principo Crifica il Lib. I. flampato Rome 1901. in fogi di cui fa un cenno Lunna in Orcégha: ma non mi artifichio a dir che fa il no-tiro.



Аппо

## Anno 1626

# OTTAVIO REVESI BRUTI



A Patria dei due famoli Architetti, Palladio, e Scamozzi, non acconfente, che abbandoni alle note un egregio imitator loro Ostavio Revefi Brusi, il quale appartiene in fatti ad una Famiglia Nobile di Vicen-

Perfin dal 123. in un Rasolo dell'Archivio di Torre incontro un Tomazio Aurifice Judice (a), e del 1452. Hieronimum quondam Zampetri de Aurificibus Nosarium publicum, or civem Vincestia (b); locchè dimottra abbattanza la Cirtadinanza, e l'antichità di questa illustre Profapia degli Orefici, dalla corruttela ordinaria e comune oggidi detta Revofe.

Par-

<sup>(</sup>a) Arm. Maroftica Rotolo 5. (b) Arch. S. Borrel, Cant. 22. Mazzo 2073 Vol. VI.

Parlano del nostro Ossaviano (che alcuni dissero Ossaviano) due MSS.; e appunto perche non può essere a cognizione di tutti ciò ch' essi dicono, Noi si crediamo nel dover di enunciarlo.

Il primo è la Vicenza Tamifasa di Girolamo Gueldo, che il Chiarifa. Sig. Appfolo Zeno (a) appellò Memoriale, che fi cultodice nella copiola e scelta Biblioreta della Salure in Venezia (b); in cui s'annovera il Revose tra gli Serriori Vicensimi; e fi sa Autore e di un Trastaro sul Teatro Antico, e di alcune altre Opere di Masematica senza individuarle.

Il (econdo poi è un MS. Ausgrafo inedito, presso il Nobili Signori Consi Consi di questa Cistà, del P. Barbarano a cui diresse il Gualdo la sua Vicenza, il quale perchè su contemporaneo ed Amico di Otsavio si fiende un po' più d'intorno se non altro ad alcuna particolar impresa del Revefo, ed è in confronto di una autorità più appoggiata, ed imperciò rispettabile. Dissi, MS. Ausgrafo inedito, perchè nel Quarto Tomo dello Seristro Cappuccino, che possumo si se si suppressiona del P. Ab. Bissar Canonico Lestramesse nel 1760. ove doveva aver luogo (non saprei dir perchè ) s'è il Revesse commession.

Ora ivi (c) dopo aver detto e del molto talento di Oravio, e del di Lui molto genio per l'Architestura, racconta; ficcome in una Quarefima, e nel momento anzi che predicava un Padre Domenicano, fi aprì la volta della Carredrale, e caddero alcune pietre, ciò che mise prima in iscompiglio non che la Chiese, ma la Cirsà, e si trasserì la Predica nella Chiese delle Monache di S. Pietro, e scee pocica, che si penfasse al pronto riparo; per cui consultati di fatto parecchi Maessiri dell'Arse, da ultimo rettò l'impe-

gno

<sup>(</sup>a) Lett. T. II. pag. 210. (b) Segnato num, 243.

<sup>(</sup>c) a Car. 195. del MS.

gno ad Ottavio: ed Egli colla spesa di soli cento Ducati assicurò così bene la rovinosa Volta, come se fatta sosse di nuovo; locchè rese incredibile maraviglia ai meglio periti.

In un altro sito, cioè a car. 97. del MS. istesso, rende

poi conto di Ostavio per questa guisa (a) .

Ostavio Reufi feriffe na Libro di Architestura, e un altro ne slampò, dando varie moniere di far Orologi da Sole. Fa briendentisfimo di fortifica una Piazza; per la che reatandosi di ridur Vienza in Fortezza, e dando molti altri divorsi disegni, Esli ne prefenti uno da stuti lopra eggi altro leadatisfimo: laonde veduto in Senato, su chemato a Venezia, e molto accarezzato dal Servosifimo con pensitro di firsto eleguire; me essenti propi seguita la Peste del 1630. non si fece altro CTC.

Di Lui vi ha un cenno anche ne'cinque Ordini d'Architettura di Alessandro Pompei, stampati in Verona dal Vallarsi nel 1735.; e il Libro di cui su Autore, è il

seguente :

Archifesto per former con sacilità li cinque Ordini di Architestura, con altri particolari invorno la medessima Professime, del Signor Ostavio Revessi Brust; Gensilsomo Vicensino: dedicato, al Signor Cardinale Federico Cornaro, Vescovo di Vicenza; e stampos la Vicenza, appresso gli Eredi di Domenico Amado; nel 1627, in soglio con figure.

E' riputato universalmente un Libro utilissimo, e che sa onore ad Ossavio; dacchè, mercè di esso, chiunque, s'anche non versò molto nelle Massmatibe, e non è gran cosa dotto de' principi d'Euclide, riesce in pratica un sufficiente Archivesso.

Nella Camera del (così detto) Signor Primo Rasoniero in questo Archivio di Torre; nel Cancello 25. Processo num.

(#) alia pag. 907.

#### ub ( LXXXIV ) 和

num. 4., intitolato: Suppliche, e Decress concernenti il Teatro Olimpico, c'è l'Ausentica d'una Dedica, offia d'una lunga Lettera di Ottavio,

Alli Molso Illustri, & Eccell. Signori Padroni Colendiss. Li Signori Deputati al Governo della Cistà di Vicenza.

con cui indrizza loro in un Rame furra as Vicenza.
con cui indrizza loro in un Rame furragrande la Pianno
esattissima del Teatro Olimpico, con tutte le misure più diligenti d'ogni pezzo, che lo compone ed adorna. E' formato in Veneria da Stefano Scolari a San Zulian, e segna
la Lettera, da Padova 10. Novembre del 1620.

## 

A propolito di Archimi, esse in Santa Suferna di Rema la Segmente decorda sirvivene per una ultro Archimia Vicaviras (2000 do posi la Scission ). CAMILLO MARILANO Vicaviras, Surlegari visiono, Pilture, co desiriellano para con consecuente del surlegario del sur

pag. 413; de de l'accedente Fittories de che P. Akase Tiri al Foglio 23; lo appelli Srijono piuttollo che Camillo; e ticotal di quello infigue Scuttere i Laui Appellui Fittore e Sales, sa i Simon della Ritigione con un Parines d'applia bollerca unla Manera Pades, ne l'accedente della Ritigione con un Parines d'applia bollerca unla Manera Pades, per la Camillo de Figure di piere accedente della Chilifia figula in Vicenza de dicano di ello Camillo de Figure di pieres accedente della Chilifia di Son



## Anno 1627.

## D. ODORICO VALMARANA.



All' Elogio seguente, posto [ dice il P. Bdrborano (a] sovra il suo deposito in Bressio, ove morì nel 1648, il di 17. Febbrajo D. Odorico Valmarana, Sacerdose Secolare Vicensimo, s'ha tutta in compendio la di Lui Visa.

n Adm. Rev. D. D. Odorico Valmarana Sacerdasi Vicentino .

ny Qui cecinit pugnas superum, palmasq. bonorum, , Et quodcumque sacra conditur bistoria;

, Magnorum fato Vatum, quat terra negavit, , In Calo Patriam, Divitiasque tenet.

,, Nomen Odorico fueras, Genisorque Joannes, , Officium Myfla, Valmariana Domus . (\*) docuit..., Hic Vibes didicis (\*) varias, Vincentia luci

1.,, Hic Vrbes didicit (\*) warias, Vincensia luc ,, Edidit, ac tandem Beixia funus babet.

l t

<sup>(</sup>a) Libro IV. pag. 351.

Fu adunque Odorico figliuol di Giovanni Valmarana, la cui Famiglia è delle più antiche ed illustri, non che di Vicenza, ma di tutto almeno lo Stato Veneto. Fu Sacerdote, e scorse varie Citral qua e là, ( forte) ammaestranio la Giovennì; ed è bensì nato in Vicenza, ma tebbe in Brefeia la sina sepoltura. E' sinalmente noto l'anno, in cui trapasè, non quello in cui nacque.

Ecco ciò di che scrisse :

I. Damonomachia, five de bello intelligentiarum ( în Versi Eroici Latini ) Libri XV., impressi Bononia, apud Nicolam Tebaldinum 1623. în 8.

II. Demonomachie, five de belle intelligenterum fuper Divini Verbi Incarnationem, Libri XXV. ad Ferdiaud um II. Romaroum Imperatorem femper Auguffum (vi û fuppone in Verfi) Vienna, Typis Matthei Firmici (oppur Formica) 1627. in 12.

- III. Quinquagintafen Poematum Argumenta . Brinia, apud Antonium Ricciardum 1645. in 8. ad usum Sacra Poeseos

fludioforum , ex bifloriis utriufque reflamenti decerpta.

1V. De Finibus, super Salomonis Ecclesiaste, ad Serenissimum Leopoldum Arciducem Austria, Episcopum Argentinensem. Ibidem, apud eundem 1627. in 8.

L'Allacci nel suo Apes Urbana (a), lo chiama Odoricus Valmarana Vicenimus, Presbyter, Theologus, & Philosophus; e ciò vorrà dir che su in Roma, e che ivi era noto per un pio, e dotto Ecclesiassico.

## GIACOMO VALMARANA qu. GIOVANNI.

Perchè quendam Giovonni, questi avrebbe ad esser Frarello di Odorico: e a detta del Barbarano (b) diè in luce un Libro di Madrigali, e Canzoni Spiriuali. Non mi sovviene d'averli veduti; e perciò non so renderne conto.

GIAN-

## GIANLODOVICO VALMARANA.

F<sup>U</sup> Poeta, e Scrittore di qualche nome . Ecco i di Lui

Compunzioni del Conte Gio: Lodovico Valmarana. All'Eminenza del Sig. Cardinale Marco Antonio Bragadino Vescovo di Vicenza. Conte, Marchese, e Duca Ce. In Vicenza, per Cristosor Rossi. 1649. in 8.

Quivi, alla pag. 81. si vede dello stesso in Ottave, L'Inferno: Primo Canto del Martirio di San Vicenzo all'.

Illustrifs. Città di Vicenza .

E a pag. 96. in Verfi Latini esametri .

Vincensii Martyris, Vincentia tutelaris Palma, eidem Illustrissima Civitati dicata: e sono Versi 352. che cominciano:

Carmine qua Thusco vacuos collusis amores

Musa, cupidinei nuper nova pompa triumphi O'c.

Inoltre compose:

Le Glorie Farnesi: al gid Serenissimo di Parma il Duca Odardo, & all' A. del Serenissimo Duca Rannuccio Regnante dal medessimo dedicate: in Padova, pet il Crivellari 1648. in 12.

E finalmente:

Poesse in morte di Girolamo Albanese, che stanno in quella Raccolea.

Gim Lodovico fu Principe dell'Accademia de Rifioriti, con: fi raccoglie dalle Poesse di Orazio Conti, intitolate : Tributi alla Maessa di Ferdinando d'Austria Re di Ungberia , e di Boemia Oc. , ed ebbe riputazione d'Usmo assai Letterato.

#### WE ( LXXXVIII ) TO

## 

Efige che a questi anni si faccia di Lui menzione ANTONIO TORNIERI Figlinole di Gian Jacopo e di Camilla Mona, nato nel 1584. e Padre di quel Fidippe, da cui dicendono i Nobili Signor Conte Arnaldo, e Fratelli Tornieri. Di Lai abbiano:

Effortatione agl' Illustriffimi Signori Deputati & Configlio della Città di Vicenza: per ravvivar la Feftività, & Solennità delli gloriofi SS. Martiri Protestori, e Cittadini della flessa Cista, St. Felice, e Fortunaro. Stampata in Vicenza per gli Heredi di Francesco Grossi ( senza indicat l' anno ). Per quegl'inselici tempi non è cattiva Orazione. Mort nel 1639.

GIAN PIETRO TORNIERI ( Fratello dell'oltrascritto ) in età di foli 12, o 13. anni feriffe un Volume in Foglio di 100. Facciare in circa, che intitolò : Meshodus Scribendarum Epiflolarum; il quale inpera certamente l'età, effendo icritto con molta eleganza e colle forti maniere della vera lingua Latina . Lo ha MS. preso di sè il Sig. Co: Arnaldo Tornieri, Mecrante del Tomo antecedente. Gian Pierro l'anno 1612, vessi l'Abiso de Camoniei Regelari; e morì in Bologna d'anni 32. nel 1638. il di 18. Maggio. Il Manoferirio metiterebbe la luce.

## 

- ANTONIO PALAZZI, che fu Segretario dell' Accademia Olimpica, e di cui parla il Barbarane, è Autore di più cofe; e fono le fegnenti : Un' Ode, nelle Nozze de Signori Conti Scipione, e Ghellina Ferramofca. Stampa-
- ta in Vicenza, per Giacomo Lavezori, in 4., senza l'anno. Il Tempio di Monto Berico. Vicenza, per gli Eredi di Domenico Amadio 1630.
- in 16. L' Apparizione di M. V. erc. in Ottava Rima, Vicenza 1626.

  - Il Rosario di Maria Vergine, in Ottava Rima. Vicenza 1651. Ode, nella partenza di Girolamo Corraro Capitanio. Vicenza 1672. in 4.
- Le Pompe del Danubio, nelle Nozze di Leopoldo, e Leonora Imperatori. Vicenza per gli Eredi di Giacomo Amadio 1676. in 4. L'Academia de' Cefari. Ode pel suddetto Matrimonio. Vicenza , per il Lavezari
- 1677. in 4.
  - Ode alli Sindici in Terra Ferma . Sta nella Raccelta . Vicenzo dalle Chiavi . Un Sanetto in morte de Girolamo Albanefe . Sta & c. 16, delle Lagrime di Parnaffo .



## Anno 1628.

## POMPONIO MONTANARO



On già trascorsi quasi cinquecent' anni, daechè la Famiglia Monsanari, ascritta a' Noraj, gode la Cittadinarza Nobile di Vicenga. Della schiatta di Pomponio, il primo su Boneventura Campser quondam Giovanni, che si tassirri qui da Verona per Maestro di

Scuola, e morto nel 1339. su sepolto nella Chiesa di San Niccolò extra muros; ove tuttora si vede un magnisco Masoleo di antico lavoro con l'Arma, e il Jierizione allai decorosa di Lui, da cui derivarono i Signori Montanari (a).

Ora il nostro Pomponio si dilettò molto della Poessa Italiana, e vi riusci sul gusto del Secolo sufficientemente. Fu Accademico Olimpico, e la impresa di Lui era una Navo, che

Vol. VI.

<sup>(</sup>a) Pagliarini. V. Montanari nell' Indice.

che a vele gonfie folcava il Mare, col motto: Dubium rentat istr. Scrisse più cose, che unite riuscirebbono a un grosso Volume; ma spezzate, e ad una ad una, sembrano sul primo abordo bazzecole, quando in effetto son tutte cofe pregevoli.

I. Rime . Stampate in Vicenza ( fenza il nome dello Stampatore ) nel 1595. in 8., in una copia delle quali

m'avvenni nella Saibante di Verona.

II. Madrigali di Pomponio Montanaro, dedicati all' Illustrissimo Signor Giacomo Arnaldo. In Vicenza, per Gio: Pietro Giovannini, e Francesco Grossi 1603. Tomi 2. in 12-

III. Il Fausto avvenimenso. Amorosissimo Idellio del Signot Pomponio Monsanaro, all' Illustrissimo Signor Nicola Bernardi, Gensiluomo Vicentino. In Vicenza, per Girolamo Violetsi 1614. in 12.

IV. L'Argo Amoroso. In Vicenza, presso Francesco Grossi

1614. in 8.

V. Il Giudizio di Paride Oc. In Vicenza, presso Domenico 'Amadio 1617. in 8. Di questa Operesta tavella il Quadrio (a); ed è un Poema tessuto di Versi interi, e corti, diviso in due Parsi. Ne sa menzione anche il Cinelli (b).

VI. Le Tie Sorelle . Canzone di Pomponio Montanaro . In Vicenza , appresso Francesco Grossi 1614. in 4. (Così il

Quadrio nel Vol. II. )

VII. Vasicinio d'Amore nelle Nozze degl' llustri Signori Giovanni Zegliani, ed Anostessa Franzoni. Idillio di Ce. dedicato all' Illustre Signor Francesco Franzoni. In Vicenza MDCXXI., presso Giambasista Grossi, in 4.

VIII. Amore innamorato. Idillio di Pomponio Montanaro, Accademico Climpico, alla Molto Illustre Signora Doralice Sinforosa Malvolti. In Vicenza, presso Domenico Amadio 1621. in 4.

IX.

(b) pag. 101. e 102.

<sup>(</sup> e) Lib. II. D:ft. 1. Cap. III. Partic. V. pag. 467.

IX. Gli Amori infelici di Leandro ed Hero: di Pomponio Manasani, Accademico Olimpico. All'Illufriffimo Signor Gio Cavalli. In Vicenza, apprefio Domenico Anadio 1617. in 4. Quest' Opera ( dice il Quadrio (a), è una Traduzione alquanto larga di un Poema piccolo, in Verfi Efamerri Greci testitto, di cui si crede Autore un certo Museo, nel qual Poema gli Amori di Hero e Leandro sono abbracciati, col titolo di Erosopegnio. In tre Canti, in Otrava Rimo.

X. II Delfino. Poema del Signor Pomponio Montanaro Accademico Olimpica, cogli Argumenti del Signor Francesco Pan); dedicato all' Illustrissimo Signor Niccolò Delfino. In Vicenza, presso Francesco Grossi 1635, in 4, Sono (dice indidetto Quadrio (b) Canti VI. in Ottava Rima, sopra

l'Origine , e gli Eroi della Cafa Delfino .

XI. Idillio, nelle Nozze del Signor Conte Mossimiliano di Valmarana, e la Contessa Beatrice Tiene. In Vicenza, presso

gli Eredi Groffi 1631. in 4.

XII. Idillio, nella partenze d'Antonio Longo, con inoltre un' Ode fullo stesso Soggetto; che si leggono nella Raccolta fatta in quella occasione da Gasparo Montanari. Vicenza,

proffo Francesco Groffi 1624. in 4.

Alcune altre Rime di Pomponio s'incontrano e nel Gareggiamento Postico, e nel nuovo Concerto di Rime Sacre, inpressione il 1616. Leggesi inoltre ne Seste cuori di Ladovico Masosti un di Lui Sonetto in lode di Melsanto Trento , Principe degli Olimpiri nel 1605. E finalmente nelle Rime di Angelo Grillo, stampate in Bergamo, e ristampate dal Ciosti in Venezia, un altro di Lui Sonetto all' Autore, il quale incominica così (c.)

" Grillo Gentil, tu ch' bai di Cigno il canto, " D' Angelo la virtu, d' Aquila il volo, Oc.

E ver-

<sup>(</sup>a) ibid. Part. IV. pag. 419. (b) Lib. I. Dift. III. Cap. IX. (c) a car. 145. M 2

#### wa (XCII) Se

E versa sulla morte di un diletto dal Grillo, che il Mossenari nel primo Terzesso chiama Leciso, (così); sincome lo chiama lo stesso Grillo nel rispondere per le Rime a Pomposio (a).

Di Pomponio non ci venne a notizia alcun' altra cosa.

(a) ibidem , a car. 254-



TRISSINO TRISSINO, sa Arciprete di Arzignano, e pubblicò un picciol Volume di Rime Spirituali, Stampato in Verona del 1604. in 4.

PAOLO ANTONIO VALMARANA, è Autore d'una Tragedia intitolata: Barbara, che si diè a luce in Vicenze appresso Francisco Grassi nel 1611, in 8. Motto Passo Antonio, Giovanni di Lui Fratella, che si appellava l'Esposto tagli Olimpici, la dedicò all'Illassissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinal Gonzaga.

Orazione all'Illustrifa. & Eccellentifa. Sie. Marcanonio Vicro, nella fua partenza dal Regimento di Vicenza, del Conte MARZIO CAPRA, a nome della medefima Città. In Vicenza, per gli Eredi di Francesco Grossi zòzz. in 4. Mott Merzio nel 1652.

## 

FRANCESCO SPA nel 1628. stampò la Rettorica Cristiana ( a detta del Bar-furano nel folito Libro 4. ) in Padova; oltre alcuni altri Opofculi.

SISTO GUARINO, un Libro intitolato: Breve raccome della Processione fatta dall' Illassific. Cuttà di Vicenza per l'escozione del voto satto nel 1633. in occasion del contagio alla B. V. di Monte Berico, a cui presentò due Statur d'Argento di considerabil grandezza.



# Anno 1629.

# FRANCESCO CERATO.

Llorchè del 1435. la Cistà, ed il Vescovo, Malipiero accordarono il Monistero di Moria Vergine agli odierni Servi di Maria Vergine, uno de ressimoni citati nell' Istromento di possesso, ciritto dal Cancelliere Gabriello Angussola, si su: Petrus quondam Jobriello Angussola, si su: Petrus quondam Jobriello Angussola,

hunnis Sandri de Cerasis (a): e questo è il secondo Nome, in cui m'avvenni, di questa Nobil Famiglia . Il primo poi egli è quello di Johannes Andress quondam Domini Andrea de Cerasis de Furnis (b), Civis O bobinator Vincensia; il quale nel 1404, vincen investito dalla Cirist di un po' di serren garbo nella Sindicaria di San Michiele; per lo assisto, e ricognizione di cui contrae innegno di pagate ogni annum gallum artufatum duobus sonaglis, O totidem zetis —

quan-

<sup>(</sup>a) Arch. di Monte Berico. Libro Bolle num. 3.

quando curritur ad bravium in sesso Assumptionis, de Mense Augusti Gc. (a): e questi probabilmente è il Padre di Pietro, e uno degli Antenati del presente Francesco.

Egli, Francese, poi (a contro di Letteratura) su Accademico Olimpire col doppio Nome di Somaccioso, e di Pigro; e in quel Teatro recitò una assai bella Orazione in Iode di Amore; che usc possi a frampata in Vicenza nel 1991. In a appresso gli Eredi di Perin Libraro; col titolo di Discosso d'Amore O'c.; la quale Manosseriato, siccome io la posseggo è lunga nientemeno di tredici intere facciare di foglio: e ovunque cospersa di squistissima erudizione. Comincia per l'appunto così:

Se dovessi consessare il vero, mai sino a questo giorno la mia volontà non su così consusa, O intradue, come al presente, pensando Oc., e termina di questa guisa:

Si nescis, oculi sunt in amore duces.

la onde io finisco, conoscendo se ben tardi , cb' avanti tanta bellezza, meglio contemplando, che ascoltando ornerete l'ani-

ma di così degno, e glorioso affetto.

In proposito di essa orazione, Don Francesco Belli ne suoi viaggi (b), appella il Signor Francesco Cerati, Cavalier Vicentino, spirito di straordinavio valore, e pieno de più datti e più leggiari sentimenti, che abbiano le amtiche e moderne Carte.

Petaltro su eccellente Francesco in Poessa non meno, che in Prosa; dacche l'Allacci gualmente nella sua Drammaturgia (c), e l'Abate Francesco Saverio Quadrio nella Storia, e Ragion d'ogni Poessa (d) registrano entrambi quattro di Lus Tragedie; la Rossano la Ginevra; l'Assace; e l'Allea; e le commendano molto. Vorrebbe il Quadrio suddetto, che la prima di esse, ciò la Rossano.

(6) p:ù fotto . (e) Col. 35. 115. 403. 684.

In sector Comple

<sup>(</sup>a) Arch. di Torre. Lib. M. pag.74. (d) Vol III. Lib. I, Dift. I. Cap. (b) p:h fotto. IV. Part. II. car. 86,

vedesse la luce nel 1630.; ma io le rinvengo tutte e quattro stampate in 12., in Venezia, per Gio: Piesto Pinelli nel 1638. (a); nè in quella del 1630. mi avvennì

mai .

Se vuoi conoscere (dicea un Anonimo (b) Peccellenza del Signor Francesco Cerari Nabile Vicentino, leggi con artenzione li Cori di queste Tragedie, che la sespritari che in vero su tale, quale in esse in valorossismo di suntanta affai grande, ma ben sormate; facta sonda; acciò, e cappelli neri, e cressi; sempre giocondo; bellissimo dicitore; e piutrosso bruno, che altro. Era solito con devento Cavalieri Vicentini ridusti le sere di Novembre, e Decembre, in Casa del Signor Conte Angelo Caldogno, over recitava Occ....
(Apparisce, che l'Anonimo era di Lui contemporaneo, ed Amico; e però merita sede ).

# GIO: BATISTA CERATO.

Di cotessui è un' Orazione all' Illustrissimo Signor Anquel governo a nome dell' Università de Fiolosi, e Medici
dello Studio. S'appella in essi Scolare di Fiolosia, e Medici
dello Studio. S'appella in essi Scolare di Fiolosia, Victorino.
Dice di averla detta, d'ordine del Signor Francesco Cresso
Raguso, Sindico della dessa Università; ed è stampata in
Padova, per il Pasquasi, stampator dell' Università de Signori Atrissi. M. DC.XI., e dè è cosa pregiabile.

(4) ubi fupra.

( b ) Nella Libreria Co: Schio.

# vecesey

GIUSEPPE CERATO OSSINI en Signer Manho. Gravilismo di Camare di fine Marifa Crifton Con Containe, Me Vicenzine, è Assare di un Macharita del Cristiano del Containe del Creative, in Containe del Con

#### ·读 ( XEVI ) 杂

#### 

Si conserva nel Viridario dei Nobili Sipami Conti Conti, alla pag. 517. la Relation & Disconfi del Sig. Marc' ANTONIO POGILANA all'Illoftifficos Sig. Giarialmo Meccogio Capitane di Victoria, interno as sisu, capini, & pelli della mosgue Vicenture, e del modo della imo sicaretta, & difisa. E' sictita del 1615. o 1620.

### 

GIULIO SARACENO è un altro Sovient Firencies, ché font in queflo torne. Fu Est disdicer del Cacinal Circ Diejo Psico de Firenza, e di Lui Candeni, fa nella eletione di Psasa Gregora XF. Di fino de 1911. In fatto Vifero di Psasa del 1637. Contego in Firenzo E Cacinal Ps. F. Gapparani. Mort in Farris 1º anno 1641. e fa feppellino psedo fao Zu il Vifero de Curassono malla Cabiga de Sasta Cornas.

Ecco ciò che scrisso : Saislaquia de officio, cura, & virtutibus Passerum; Sacra Scriptura & Santstorum Partum Sententiti innica. 1639.

L'Imperiale neligio Mufes fa commemorazion di Giulio, e lo commenda per la sua Umanità, Religione e Pradenza.

# vecee.

GIAMBATISTA FERRAZZI di Velfagna (Territorio Vicentino) mando alla loce un Libro di Societti per la morte del P Bircherlangelo Francifchini, Servita del Bousto Berios: ficcomo fictive il Barbarano T. IV. 1982. 246.

# 

BASTIAN FONTANA, olim Vicario del Vestevo di Ceneda, e poi Camonico di Vicenza, nosto nel 1645. Stampò nel 1617, per Francesco Bolizitta in 4. un' Orazione Latina de Junifernaturia Lundibut, che tectitò, in Tempse mazimo Prid. Kalend. Novemb.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*

Anche COSTANZO ARNALDI è uno Scritter Piernisso di quefto Seedo. Nel 1650. fu Égit Principe dell'Academia degli Indefig. da Bologne, e in quell'anno Stamph iny coi Tarcifi di Centente Fernissi un Oroscente Linuxa in lode della Santifica Progine, accompagnata da un bel Parma. Coal il P. Barbaraso nel Lib. 4. della fa Santia alla pag. 360.

Anno

#### wa (XCVII) 和

# Anno 1630.

# D. FRANCESCO BELLIA



O non saprei indovinar certamente per qual ragione, ossi con qual sondamento, il celebre Signor Marchele Scipione Messe; (che
è Veronesse) annovera tra suoi Scristori il
Sacerdose Don Francesco Belli (a); e so invece, che non solamente il Cavalier Maz-

zucchili (b), ed ogni altro a cui avvien nominarlo, ma Egli medesimo in più d'un luogo si appella (siccome vedremo) Vicentino. E per verità (incontrovercibilmente) nacque Francese nell' anno 1377, in Arigamo, il qual è un Nobil Cassello, che e per Terrisorio e per Diocessi appartiene a Vicenza; ed è petciò, che nell' Illustre Signo Manchesse io non raggiunga alcun titolo per farlo suo, e sar che il Quadrio sull'asserzione di Lui equivocasse (c).

<sup>(</sup>a) Nella Verona illustrata Part. II.
(c) Vol. III. a car. 85. St. e Rag.
(a) Vol. II. Part. I, pag. 265.
(d) Vol. II. Part. I, pag. 265.

Vol. VI.

Il Belli adunque, che sortiti avea dalla natura molti talenti, e gli trafficò precisamente, poichè divenne Uom di Chiela, e si fece in breve notissimo alla Repubblica Letteraria, ed Amico de' Soggessi più luminosi d'allora, i quali tutti si compiacquero poi di nominarlo opportunamente nelle Opere loro , e lodarlo . Così fecero tra gli altri , e Gianfrancesco Loredan (a) , e Pietro Michiele N. V. (b) , e Giandomenico Todeschi (c), e Francesco Pona (d), e Ciro di Pers, e Antonio Bruni (e), e il Biondi, e Lucca Affarini (f) . e il Conte Prospero Bonarelli ( singolarmente (g), e Majolino Bisaccioni (b), e Pietro Jacopo Villani (i), e Giuseppe, e Basista (k), e Baldassar Bonifazio (l), e cent' altri . i quali tutti dimostrarono di esto un' altissima ftima .

Intanto avvenuto essendo, che il Cavalier Giorgio Zorzi si dovea trasferire, siccome Imbasciadore per la Sereniss. Repubblica , e nell' Ollanda , ed in Francia , Francesco , a vieppiù sempre erudirsi, e sviluppare le idee, colse il bellissimo incontro di così lungo viaggio, e lo eseguì con profitto, descrivendolo poscia con precisione ed applauso.

Rimesso in Venezia, l'Accademia degl' Incogniti lo aggregò tosto, ed anzi lo destinò poi per due volte, all'onorevole incarico di fuo Segretario; e allora fu, che comparso d' Ollanda in Venezia il famolo Libro Latino di Teodoro Granfuvinchelio , Giureconsulto di Delft , col titolo : Liberras Veneta, five , Venetorum in fe & fuos imperandi Jus affertum contra Anonymum Scrutinij Scriptorem [ cioè Marco Velsero Au-

<sup>(</sup>a) Nella Vita del Marini , e nelle Bizzarie Accademiche

<sup>(</sup>b) Ne' fuoi Capitoli. (c) Nella Descrizione di una famofa Gioffra fatta in Verona.

<sup>(</sup>d) Negli Elegi.

<sup>(</sup>e) Nelle Rime.

<sup>(</sup>f) Nelle fue Lettere, pag. 11. e 17. (g') Lett., pag. 97. (i) Vifiera Alcasa, pag. 17. n. 77. ( k) Lenere, a car. 87.

<sup>(1)</sup> Lenere Poetiche 1622. Lett. XXVII. , a car. 58.

Augustano (a), Lugd. Batavon, O ex officina Abrahami Commelini M-DC.XXXIV. in 4. dal Pubblico se ne commisca al Belli la traduzione in Lingua Italiana, a renderlo intelligible a chiunque; ssecome narrano, prima il P. Angelico Aprosso da Venningia (b), e il Placcio dopo di Lui (c): e questa commissione a dir vero, comecche per altri riguardi non avesse l'estetto, si su al nostro Belli onorissica a segno, che il fuddetto Aprosso ivi perciò lo appella: lestresso molto celebre.

Nè fu già sola ad annoveratlo tra suoi l'Accademia degl' Incegnis: sece lo stesso e l'Olimpica di Vicenza, e l'altra degli Occulsi di Brescia , dando saggio in ognuna del raro suo genio egualmente, e del suo molto sapere in ogni

genere di Letteratura .

Mise alle stampe alcune cose; e molte più ne rimasero MSS.
ed inedite, le quali siccome avvien d'ordinario perirono.

La Casterina d'Aleffondria è una di Lui Tragedia, in Versi, rappretentata dull'Accademia de' Concendi (d); che per tre volte Bartolomneo Merlo stampò in Verona; la prima del 1621., la feconda del 1622., e la terza del 1660., e sempre in 12.

La seconda di Lui cosa è: Le Osservazioni nel viaggio di D. Franceso Belli: In Venetia MDCXXXII., appresso di D. Franceso Belli: In Venetia MDCXXXII., appresso Gieronimo Diedo su dell' Illussis, Sig. Vincenzo. In esso sicronimo Diedo su dell' Illussis, Sig. Vincenzo. In esto Libro sparte qua e là più Sonetti, che all'occasione estemporaneamente compose. Diec, che estendo in Parigi (e) avea lavorato un Perma (sopra Grisso morbondo) per umiliardo alla incomparabil Regiona Maria de Medici; che si Abate di Fuex, sa-

200-

<sup>(</sup>a) Squitinio &c. flamnato in Mirandola, appresso Benincasa M. DC. XIII.

<sup>(</sup>c) Theatre Anonym., pag. 650. (d) Mazzucchelli, pag. 671. (e) pag 181.

<sup>(</sup>b) ubi supra, pag. 78.

voritissimo di sua Macsià avealo tevisto, e che era già per andar fotto il torchio; ma che essende le mosse oma indispensabili, gli convenne con pena ricuperar le sue carte, e lasciar vuoto il concepito disegno. Ricorda inoltre, e la sua dimora per 7. anni in Verona (a); e un Volumetro di Rime, ch' era in positura di pubblicare a momenti (b); e (quasi per Episasio) di tratto in tratto va tra' suoi viaggi intreciando alcun racconto che alletta: siccome la destrizione tra gli altri esatta e amenissima della, così detta, Rosonda (c) del Signor Marcbese Capra, suori d'una Porta di Vicenza, da Noi altrove accennata (d).

Oltre a ciò vortebbe il P. Barbarano (il quale fu veramente contemporaneo del noftro Seristore ) che vi abbiano di Francesco, e un Romanzo, intitolato Gli accidenti di Cloramindo; e alcunii Discorsi Accademisi; e più Novelle amorosco, nel primo, e nel secondo Libro di quelle degli Accademisi Ineognisi (e); ma di tutto ciò per verità nulla vidi così certamente del Belli da non dabitarne; perciò non m'impegno.

Enuncio invece un' Ode di Lui bellissima, e lunga tre intere pagine, in una Raccolta di Rime, stampata nel 161, dall' Amasio di Vicenza, in lode del Conte Massimilian Valmarana Cavalier di S. Giacomo; nè di esta si dubita (f) sincome neppure di alcune altro di Lui Rime, tra le quali un Sonetonella Pare Guerriera (e) del Conte Pietro Paolo Bissifari.

Il Crescimbeni (b), ed il Quadrio (i), oltre il Mazzucchelli (k) (e s'hanno a dit tuttu ette Giudici competenti) commendano lo stille di D. Franceso; il quale, a detta del
P. Barbarano suddetto, morì poi in Vicenza sua Pasria
nel 1644, dopo di essere visituto (1) appena 67, anni, e
non più.

Anno

(f) a car. 5. fin a car. 8.

# Anno 1632.

# SCIPIONE FERRAMOSCA.



Saminato per ogni vista, e in ogni rapporto, fi può senza esticanza annoverare Scipione tra i più distini soggesti della sua Partia. A buon conto la di lui Famiglia su sempre tuttavia delle più Nobili, potenti, e antiche della Cirdi di Vicenza (a), cossechè non solamente

abbiamo del 1347. un Guido qu. Ausonio Frremofica afcritto a Norsj (b); ma in un Rosslo di quest' Archivio di Tre; quasi cent' anni prima, cioè nel 1263. s'incontra Ascardinus Feramusche extimator Comunis Vincensie (c): e per conto poi degl' Individui illustri, che la adornarono in ogni tempo, la Svois sa commemorazion di parecchi. Noi, perche determinatis agli Serissri fosi, si veggiamo nella necessità di ommettere in questo sito per sino il Cavalier Ettore, Pa-

<sup>(</sup>a) Pagliarini, ove dei Ferramofea. sa Corona, pag. 11. (b) Libro M. Archivio Nosaj in Sac-(c) Rotolo 13.

dre del nostro Scipione, e il di Lui Frarello Giacomo: il primo de 'quali villo bensì in opinione di un famoso Giureconfule, e si meritò che la Serenissima Repubblica lo premiafe di una Colanna d'oro di 330. Scudi (a); e che celebrafero il di Lui Nome, e Sebolsima Montección nel fuo Libro de Inventario beredia (b), e Alessadore Lucido nella sua Givilanda (c); ma non iscristie: edi secondo, che invero sigurò anch' Egli moltissimo tra Cappucini, e Lettore, e Predictore, e Guardiano più volte, e Previnciale (d), mulla o produsse vivendo, o lasciò dopo di sè, che lo faccia aver luogo in questa Receolia (e). Ragionarem pereiò del solo Scipione, di cui non so anora bene se il P. Barbarano serireo, (f) che ha faccia di Steria.

Nacque adunque Scipione il dì at. di Sestembre del 1350. da Ippolita Fortezza; e a fuo tempo dirozzato in Vienza, in Padora polica fi perfeziono interamente nelle Lestere Umane, e nelle Scienze Legale e Canonica. Addortorato in elfe, e ridonatora la la Famiglia e alla Parita, fi efercitò qui per qualche anno nello avvocate, ma particolarmente pei poveri, e per gli opprefli fenza alcun interesse o filosopia in elle Domeniche inoltre con somma edificazione de femplarità integnava nella Chiefa di S. Fansilino al Dostrina Ciriliana, a' fanciulli e aggregato all' Oratorio di San fiulle pubbliche Piazze, con la sua Cassilla mano, onde soccorrere, e ristorare i bisognos e gl' infermi, che appellava Fastelli (2).

In-

(e) Giovanni Savioli di Roveredo in-

dirizzo ad effo alcuni Epigrammi, fam-

part Terdensi , Typis Sautli Zanessi 1640.

<sup>(</sup>a) Barbarano, Hift. Ecclef. Lib. IV. Cap. CII. pag. 306. (b) pag. 163. num. 527.

<sup>(</sup>c) Stamp. in Vicenza, preffo Fran-

<sup>(</sup>d) Barbaraso, ubi fapta.

in 12.

(f) ubi fuperius.

(g) Barbaneto, ubi fupra.

Intanto, dall'evento felice di molte cause e Criminali e Civili, da Scipione e dirette e trattate, s'era già fatta così grande la fama del fuo sapere, e della di Lui singolare sacondia ed eloquenza, che a ragion poi comunemente diccasi; mai più per l'adierre none sifersi satiro, o qui o altrove, un Orasore consimile (a); ed è almeno verissimo, che qualora perorava nel Foro, sempre meglio anche in Venezia si associata la Giora tutta ad udirlo come se fosse un Orasole; e che per già assira spinos più ed ardui lo adoperarono sempre indi appresso la Parria prima, e poi la Repubblica; e che da ultimo in tutto selicemente riuscitto, ottenno oltre l'applauso e il più universale e costante, e conori, e premi, e condecorazioni a niun altro prima di Lui con tanta prosussona.

Avvenne in fatti in primo luogo una volta, che abbifognasse la Patria di un valente Oratore, il quale fostenesse in Venezia le sue ragioni contra il Castel di Marostica, che venduto con ogni sua appartenenza per fin dal 1214. da Ecelino il Monaco a' Vicentini pel prezzo di 40. mille Lire (b), per l'appunto 400, anni dopo, cioè nel 1613, tentò di sottrarsi ( sullo stil di Bassano ) dalla soggezion di Vicenza (c); e allora fu , che Scipione a ciò eletto parlò in Senato con tal energia ed eloquenza nel di 15. Aprile 1614. , che pienamente persuaso quel venerabile Augusto Confesso prescrisse tosto a' Marosticani un cterno inviolabil filenzio in questo proposito; e fu allora altresì, che la Patria lo regalò in segno di gratitudine di una Colanna del valore di 100. Scudi , generosamente peraltro dal Cittadino magnanimo rifiurata , con l'espressione notabile , che il vero Cittadino è obbligato a servir la sua Patria senza alcun premio (d) .

Da

<sup>(</sup>a) ibidem.

<sup>(</sup>c) ubi retro. (d) ubi retro.

Da n' a pochi anni , cioè nel 1624, fi rifpedi a Venezia, perchè a nome della Provinicia si congratulasse col Doge Francesco Consarini della sua esaltazione; e vi recitò allora, nel di stesso. Sprile, quella Orazione bellissina, di cui c'è copia nel Viridario del Barbarano in più occasioni citato, alla pag. 573., la quale esordisce di questa guisa:

Serenissimo Principe. Rinova la memoria di due tempi selici il presente giorno: dell'uno, nel quale con spienissimo Decreto la Serenirà Vostra è stata assona al Principato; dell' altro, nel quale con fortunati auspici la Città di Vicenza sua divenne. Nel primo, si vede circondata d'bonore Te. Balta leggerla con ristello per riconoscerta un capo d'o-

pera.

Se non che è assai più memorabile, e veramente gloriofo pel nostro 'Orasore', ciò che accadde l'anno appresso, vale a dire nel 1625. Avea imposta quest' anno una Decima il Principe sopra gli Affisti affrancabili , la quale alle Città suddite della Terraferma comparve un po' troppo gravosa: imperciò, siccome era il costume, inviarono tosto a piè del Trono i suoi Imbasciadori ad implorare se v'era modo dalla Pubblica Clemenza, che meglio informata fi piegasse a ritirare il Decreto . Verona in fatti spedì i suoi quattro, e tra essi il Cavaliere Dottor Gio: Spolverini , e i fuoi quattro Vicenza , tra cui Scipion Ferramofca , e nell' Aprile del 1626. si produssero entrambi, ed esposero le loro istanze (a). Io serbo fortunatamente appresso di me MSS. amendue le Scrieture, dall'un Soggetto e dall'altro in quella occasione recitate in Senato: la prima delle quali, cioè quella dello Spolverini, comincia in questo modo:

" Se-

<sup>(</sup> a) ubi retro .

" Sereniffimo Principe .

,, Se la Decima estraordinaria posta il di 12. Novembre paffato fopra sutti li Livelli affrancabili foffe tanto utile n alla Serenità Vostra, quanto è dannosa alla fedelissima Cit-3 tà di Verona, fariano certiffimi due termini contrari, l'una , che la giustizia , e la picea di questa Serenissima Repubblica non l'aurebbe imposta, l'altro che la divozione della , nostra Patria non si aggraverebbe di pagarla O'c.

E la seconda, cioè quella del Ferramosca, così:

" Serenissimo e Clementissimo Principe . , La Città di Vicenza non meno riverisce la Macfia, di ., quel che ami la Serenità Vostra, e non è più gelosa della " salure propria, che della grandezza del suo Principe; e quand , occorrerd metter su la bilancia la conservazione di questa , Serenissima Repubblica, o della vita de suoi Cittadini, sod-" disferanno tutti allegramente al voto dei Maggiori loro, e , difenderanno col sangue l'immortalità di questo Clemen-

s tiffimo Impero. Pertanto Oc.

La verità è, che l'esito per gli Oratori, e per le Città loro fu molto diverso, perchè la Scrittura dello Spolverini non fol non piacque al Senato, ma si meritò, che consegnata una copia di essa al Segretario Regio, e ritornato l'Oratore a Verona , quel Rappresentante , d'ordine Supremo , lo facesse trasserire a Venezia, ove udì poi la Sentenza di 20. anni di carcere; quando all' opposto l'altra del Ferramosca ebbe un grandissimo incontro, e selicemente sortì ( ciò che fembrava impossibile ) la immediata rivocazion della Decima .

Fin qui Scipione operò per la Patria; ma operò forse più per la Repubblica istessa. In fatti spedito una volta a' Confini del Terrisorio Cremasco per alcune differenze collo State di Milane ( appunto per ragion di Confini ); maestrevolmente compose ogni cosa, con soddisfazione di entrambi

Vol. VI.

i Principi, e con gloria e vantaggio di effa Repubblica. Un'altra, gli fi appoggiò una controversia consimile col Dominio di Ferrara; e dopo più dispute coi Ginecconfulri più celebri e Milancsi e Pontifixi, gli riusci di sopire i semi d'una disconsia, che spiegnandos potes divenire molesta.

Nel 1620. alleata la Serenissima nostra Repubblica col Re di Francia, e col Duca di Mansova, per difendersi da ogni parte contra il potente nemico si pensò di render forte anche la Città di Vicenza; e poichè tra i più difegni efibiti. oltre quello del Revese si approvò l'altro pure, ch' era di minor spesa , di Francesco Tensini Cremasco , Architetto in quei tempi di molto nome , lo avea incaricato già , e già spedito all' esecuzione dell' approvato progetto; in maniera che senza perder tempo il Tensini ed aveva atterrate più Case fuori della Cistà , e disegnate le Mura d'intorno ad essa con 15. Baloardi di 30. piedi d'altezza, la Fossa, le Contrascarpe, i Rivellini; e si disponeva ad alzare inoltre tre Castelli sul Monte Berico , che dominassero la sortoposta Cistà . Ora su ciò tumultuando commossa una parte dei Cistadini, quei cioè che vedeano gittate a terra le loro abitazioni, schiantati gli alberi, ed i terreni; s'interpose Scipione, e volato a Venezia, seppe così far conoscere intempestivo il provvedimento, e l'intrapreso lavoro piuttosto dannoso che utile al Pubblico ed al Privato, che ottenutane la sospensione, al tempo stesso sollevò la Patria, ed il Principe da un considerabilissimo aggravio .

Tratto da tutto ciò, e da molti altri effetti della fedeltà, del configlio, della eloquenza, e del fapere del Feremofea il Principe beneficentiffino e grato, ove lo crò
Confulsare di Stato, ove Cavalier di S. Marco, ed ove
[locchò fu del 1620. (a) Cavalier del Pregadi (onore
conferito a pochiffimi): una volta lo regalò di una Colanna

del

<sup>(</sup>a) Barbarano, ubi retro.

del valore di 200. Scudi; un' altra di un Vose d'Argeno di molto prezzo; e finalmente assidate a Lui senz'a leguna riserva le Scritture tutte, comecchè gelosissime della così detta Segreta, perchè le ordinasse, ostre più preziossimi doni gli passò di stipendio, ossi al gratificazione cento Scudi ogni Mese (a): nè ancora contenta la Pubblica Munificenze, aggregò poi in grazia di esso la Famiglia medesima Ferramoles, di cui era tralcio, alla Nobilas Venziona, siccome consta dalla solita Supplica per ciò presentata il da Gomennio del 1629, in cui è rimarcabile, che oltre i molti servigi prestati al Principe, si ricordano ivi a conto di merito per la speciossissimi decorazione, la Carirà, la Pietà e la Ressigio di Scipione, tre soli anni pria trapassato.

Myh Égli adunque ( per poco diffi ) in concetto d'un Umno Santo (b), alle ore 23 del giorno to di Febbrojo nel 1646, e fu fepolto nella Chiefa de' P. P. Minori Offerwanti, detta San Brigio: e potiché era menitro, e principale, dell'Accademia Olimpica, dopo alcuni giorni dal Commendarore Pietro Paolo Biffari gli li recitò in Testro l'Oragion funchre; in cui flutiandoli di provare, che Sepione morro vivveu, e che vivendo era morro, dice il P. Barbarano, che fu eloquentiffuna, e ingegnosfifima (c).

Oltre le accennate Orazioni, l'alciò dopo di sè il Ferramofca 52. Difcossi detti nell'Orasorio di S. Girolamo, essendo vi Capo: e il suddetto P. Barbarano gli custodiva come un tesoro (d); ma a' nostri di più non si veggono.

Di Lui parlano, ed il Konigio (e), e Marcantonio Cafferro nel suo Syntema vetustatis, ossia Flores Historiarum agli anni 1640.; e il Vescovo Tommasini nella Vita di Mar-

an-

<sup>(</sup>a) ibidem. (b) ibidem. (c) ove fopra.

<sup>(</sup>d) ibidem. (e) Biblioth. vet., & nova, pag. 299.

#### wys ( CVIII) &

cantonio Pellegrini, stampata in Padova del 1636. (a), conchiude di esso così:

Fortuna superstitem voluis . . . . Scipionem Ferramuscam Patritium Vicentinum , Divi Marci Equitem , Virum prudensissimum, & discrissimum , cujus sidei Serunssima Respublica Veneta sua constita & arcana sapienter credidis .

(4) alla pag. 27.

Di tre FERRAMOSCA, che un Seede prima di Scipiose ebber concetto di Lestresti, non sono a No pervenute, che assa pieccole cose; e consigliatamente gli abbiam televati per questo stito, onde quasi accoppiangli. siccome un semplice aggiunte, al Nome principalissimo della Fomeglio medisima.

Il primo, ed il secondo suton Eglino NICCOLO', e GALEAZZO; d'entrambir quali si leggono alcuni ottimi Versi no tode del Preservario Amatisti di Francio Estantino Caldogo, di cui s'è detto nei I omo III. alla pag. CLXVII.

erfee Bernardisso Caldogeo, di cui s'è detto nel Tomo III. alla pag. CLXXVII.

Ed il zerzo è GIROLAMO, che nel 2554 recitò, come Imbafiador di Picereza il Onge Venereo, la conlucta Granulatoria per la fua Elaitazione si Treso, la

quas la la g. 12 la Receisa delle Druz sui recirate s' Principe ; e flompate in Venezue de France/O Sasforma en 1571 e montrafi evi alla pag. A. Common a cla con! Differentible formamente la Fedificia a solta Giri di Vierza Co.; è di in cla rico da Girculano al terrapione tifello, come la Nobiliforma Famigia Veneza fa prima Famigia Venezia (c chiamwată altora de Viennis) à al tranna poi Venezua. El una O Nezuron per que tempi seculeura

Ci fo nel conchiudersi di questo Secolo un altro GIROLAMO FERRAMOSCA, di lorticono da I Torchi di Giambatilla Girea in Venezia nel 1696. Lo Suegliarino Regione, e Ottambie di Eferizi persistali per le Moneche. Vol. I. ni R.



Anno.

# Anno 1634.

# P. D. GIAN LUIGI CERCHIARI DELLA CONGREGAZION DI SOMASCA.



Criffero di Gien Luigi la Visa il Tonsessini (a) prima, e dopo di Lui lo Sorroite Barbarano (b): e poichè il Cappuccino (al suo solico) non è in tutto d'accordo col detto Vessovo di Cirismona, il quale avrebbe ad essere certamente più esatto, egli è for-

za accordare i telti di quelta guifa.

Da Genitori oneftifficni nacque Gian Luigi in Vicenze l'amno 1603. Da Giovanetto studiò in Bergamo le Umane Letsere; e le Scienze in Milano tra i suoi Somassebi. Determinatoli perattro alle Belle Lettere, profitto in esse minatoli perattro alle Belle Lettere, profitto in esse moltifismo; cessechè i di Lui Superiori, che in ciò lo intesero vasorte, lo secletto provvida a Maestro di Eloquenza nel Collegio Clemensino di Rome, ove su per cinque anni la mera-

<sup>(4)</sup> Tom. II. degli Uomini illusti, (6) Lib. IV. Hift. Ecclef. pag. 220. pag. 256., e Panaf. Eggas. pag. 16.

viglia per poco della Corse Romana (a), che poi abbandonar gli convenne per cagion di uno Spagnuolo, che in certa occasione pretefe di effere flato prefo di mira dall'innocente Custore. Gian Luigi Ritornò allora in Venezia, ove ifittu'i P. Accademia del Generof, e fi mile infleme ed a feriver la Storia del fito Ordine, offia della propria illustre Congregazione, ed a stender gli Annali della Famiglia Cornaro ad illanza dell' Eminentiffumo Cardinale Ferrigo. Se non che, estemporaneamente destinato dall' Ubbidienza Letrore nel Collegio di Biele in Piemonte, e forpe per viaggio da un'andente febbre maligna, per l'appunto in Alessandia della Paglia, nella fresca età di soli anni 33., compianto da ogni ordine di persone, nel 1636. lafeiò di vivere (b).

Sono di esso alla luce parecchie cose, Lasine tutte, in

Profa, ed in Verfo. Le Profe fono:

I. Orationes 18. recitate una in Bergamo, una in Murano, e l'altre in Roma, ove dalla cospicua sua Castedra nel Collegio, ed ove alla presenza dello stesso Pontesice, siccome avvenne di 7. di esse.

II. Panegyricus de Sancto Ivone, pauperum Advocato: e que so pur detto in Roma, con sommo applauso, nel

MDCXXVIII.

M. DC. XXX.

III. Encomium B. Philippi Benitij Florentini Ord. Servorum B. M. V., che recitò Roma in Collegio Divi Marcelli: ed è magnifico.

IV. B. Aloyfij Gonzagæ Soc. Jefu, Votiva Laudasio; che non può effer più bella.

V. Ad Emmanuelem de Mora, Philippi IV. H:spaniarum

Regis apud Urbanum VIII. Oratorem. Oratio. VI. In obitu Reverendifs. Paris Magifri Henrici Antonij Burgi, Relig. B. M.V. Servorum Generalis. Epitaphium. Habitum Roma in Templo Sausti Martelli Anno Domini

VII.

<sup>(</sup>a) (b) Semper ibidem .

VII. In parentalibus Illustrifs. & Excellent. Princ. Michaelis Peretti. Epicedium. Habitum Roma in templo S. Joannis a Pina. Anno D. MDCXXXI.

VIII. In funere Augustini Spinola, in Collegio Clementino Convictoris. Monodia. Dicta in codem Collegio, Anno Domini M. DC. XXIX. E' degna che si legga e rilegga .

IX. Braffica Elogium. Graziossimo .

X. , & XI. Afini Apologia : & in Afinum Antilogia . Habita Roma Oc.

XII. Threnus Cleopatra: che è l'ultima delle Profe.

Profeguono le Poesse: e queste consistono in un intero Volume di più di 150, facciare di Versi Larini d'ogni maniera, ma fingolarmente di Epigrammi, su vari Soggetti,

e sagri e profani, e per varie occasioni.

Le Profe le indirizzo da Bergamo nel 1634. Illustrifs. O Reverendiss. D. D. Victori Cappellio Episcopo Famaugustano Congregat. Somascha; e le Poesse si leggono dedicate all'altro famolo Somafco TOMMASO MALLONI (ello pur Vicentino), il quale ( si tolleri l' Episodio ) dopo di essersi segnalato sovra ogni credere e dalle Cassedre in più Cistà dell' Italia. e colla Predicazione dai Pulpiti più luminofi , e nelle supreme cariche sostenute nell'Ordine, fatto Consulsore in Roma dal Sommo Ponsefice , indi Vescovo di Sebenico , e finalmente da Urbano VIII. trasferito alla Sede di Belluno. in età di oltre 80. anni trapassò ivi nel 1649.; ove esishe tuttora un Epigrafe assai decorosa sul suo Sepolcro (a).

Così le Profe, come le Poesse tutte, raccolte in un folo Volume in 8. fi stamparono nel MDCLVI. , Venetiis , apud Paulum Baleonum ; e in ogni tempo riscossero molta approvazione.

Di

<sup>(</sup>a) Il Pontefice Urbana VIII. dopo C. R. S. , e nel Breviarium Historicum Ocl' Efame udito del Malloni, forpreso fela-Vercelli 1744. , e nella Semafca graduamò : Utinam ubique tales Epifcopos baberemus . Veds di ello il P. Jacopo Cerafco

#### will ( GXII ) Em

Di Gian Luigi, oltre i fovraccenati, fa commemorazione Leon Allacci nel fuo Apes Urbana alla pag. 143., e registira il di Lui Nome tra gli altri molti degli Uomini illufiri, qui Roma adfueruns ab anno Oc., O Typis aliquid coulgruns.

#### veezeek

Della Famiglia medefima, anzi della medefima Cengragazion di Samafia, vº ebbe un Fratella del P. D. Gandungi, per nome D. BARTOLOMMEO; che ficilità Storia della Nobilifima Famiglia Balmurat di Garava; e fu infigno Predicatore. Parla di effo il Barbaraco Lib. IV. alla pag. 215, e al dire del Tomafini nelle Giorie di Vicenza vi fupo in un

LAURO CERCHIARI Canonico di S. Giorgio in Alga, che lasciò dopo di sè un MS. de Privilegiis Regulatium.

II P. D. MARZIO CERCHIARI Cossoiis anch'effo di S. Giergio in Alga fu Prefighre di Legge in Belegare, e ( e mettis feed it P. D. Gostant Losia della flefa Congregazione, che lo attefia nel Ragiosamento ad Lefteren) composi in foli 3. giorni in Livia nitotato: Tradhaus de Sandaintes Cossoiismen Seedi Gragui Bossoiie, unuli Sastii Groziji in Alga Ventimuna: che s'incontta flampato Bossonie 1991 il. H. de Douciui 1488, in 4.

Lo chiama Vicentinum, e J. U. D. ; e Giarladovico Valmarane lo loda con un Sometto, che fi ommette.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

11 P. D. FORTUNATO SCOLA Mesars Caferfy, Victoria, vefil l'Adivi in Ser Felice d'IVersa: sell 1550, l'écone fictre il P. Mesarce Armélius nells Bi-ser Felice selle de l'Adivi in selle selle de l'Adivi in selle selle selle de l'Adivi in selle selle selle selle de l'Adivi in selle se

Anne

# Anno 1625.

# GIUSEPPE GUALDO.



Uchi è il Nipate di Paolo, Acciprete della Cattedrale di Paolova, di cui s' è ragionamente nelle prime pagine di questo Tomo. Nacque Egli il di 25 di Gennejo l'anno 1594., nelle sue Cofe di Pusserla in Vicenza, da Emilio Andrea Giureconspilto, e da

Margherisa Brogissa; e poiche in Parria chbe apprefe dal Lucidi, e da Aleffandro Sacchi la Grammasica, e la Umanità, chiamato a Roma dal Zio, che lo raccomando ai P.P. Gefuiri per la Resserica, e per la Logica, nel 1610. determinofi di vellir l'Abio Chiericale.

Avea trasporto per la Peossa, e satto in essa ben preso un singolare progresso, in quei verdi anni medesimi divenuto era già l'ammirazione per poco delle Accademie, e dei Congressi più illustri, tra cui scorgealo la stima, l'autorità, e la venerazione del Zio. Partì in fretta da Roma per rivedere pria che morisse la Madre ridotta agli estremi;

Vol. VI.

mi; ma arrivato appena alla Santa Casa di Loreso, intese nel più intimo di se stesso, che allora moriva, ed avverossi.

Venne ciò nulla ostante a Vicenza, ma vi s'intertenne pochissimo; poichè volendo toccar la meta degli Studi interpresi, e trascelta perciò l'antichissima Cissà di Perugia, ivi dopo quattr'anni, nel 1616, con un applauso il più universale conseguì la Laurea del Detrosso in ambe le Leggi; ed ecco Giuseppe già di 23, anni di età, che pien di controlla di co

di speranze e di auguri ritorna a Roma.

In effetto impiegato ivi tantolto, e sostenute con sommo decoro più cariche di rilevanza, anche perchè Gregorio XV. lo stimava moltissimo, era si può dir sulla ruota delle maggiori grandezze; quando, avendogli il Zio omai vecchio ( voglioso d'averlo presso di sè ) rinunciata per coadiusoria la dignità cospicua dell' Arcipresura di Padova , e per libera rassegnazione il Priorato di San Daniello di Monselice, con altri Benefici, venne costretto Giuseppe ad abbandonar la sua Roma, e domiciliarsi in Padova. Nel 1621. morto Paolo, delle cose a Lui devolute entrò tranquillo al possesso, e vi si mantenne con istraordinaria foddisfazione della Chierefia tutta , e di tutta la Cistà di Padova, fin al 1640.; nel quale il dì 23. Novembre, in giorno di Venerdì , nel suonar di Nona , sopraffatto da un male acutissimo, che non ammise rimedio, fra le lagrime di chiunque lo conosceva, nell' età di soli anni 46. placidissimamente rese l'anima a Dio.

Trasferito a Viernze il cadavere, fu sepoto cogli altri della siua Nobilissima Famiglia nella Chiessi di San Barrilommeo; e nella Sala maggiore dell' Arripresura di Padova vi si seco scolpire da Signori Canonici; a perpetua memoria del Zio e del Nipore; l'Isrizione seguente (a).

PAU-

<sup>(</sup> a ) Tomafini , de Viris illustribus , pag. 327.

PAULUS, ET JOSEPHUS GUALDI, NOBILES, COMITES, ET EQUITES VICENTINI, PRIORES S. DANIELIS MONTISSILICIS, ARCHIPRESBYTERI PATAVINI PER ANNOS XLIL

Fu in vita consideratissimo, ed amato da molti; ma specialmente ( come si disse poco prima ) dal Papa; dal Cardinal Lodovis , presto cui si trattenne alcun tempo in Bologna : dai Vescovi di Padova Marco Cornaro , Pietro Valier Cardinale, Marcantonio Cornaro, e Luca Stella, che gli affidavano le principali premure della Diocesi, e riposavano in Lui ; dai Canonici Antonio Querengo , Albertin Barifoni, e il Sanguinaccio, dei quali era più che Fratello; dal Vescovo Filippo Giacomo Tomosini , che lo esalta a Cielo ; da Bortolommeo de Ross, che lo appello Carbo coruscans (a); da Evangelista Castagna, che gli dedicò due Orazioni in lode di San Vicenzo Martire; da Giambatista Guccio, che gl' indirizzò un fu : Libro , intitolato Poefeos Flofculi (b) ; dal P. Francesco Abriani Carmelitano (c), che lo scelse a Mecenate delle sue Conclusioni Teologiche tenute in Padova; da Egidio Beltrame (d), Francesco Capozzo nato Cavaliere di Sangue Romano, e da molti altri .

Anche il Crescimbeni (e), ed il Quadrio (f), ne fanno entrambi onorata mem ria nella Storia loro della Poesia.

Fu studiossissimo, e intelligente molto di Architestura, e ne diè saggio basante e nella Casa Archipeshiterale di Padova da Lui edificata, e milto più nel Palazzo Gualdo sabbricato di suo disegno nella Villa di Montegalda, ove

<sup>(</sup>a) N. libro : Pauli Gualdi Status

<sup>(6)</sup> Strimp. in Padros 1619. (c) Quelli è Paolo Abriani, di cui leggi l'Arricolo.

<sup>(</sup>d) In occasione d'altre Conclusioni. (e) Vol. IV. Lib. III. Cant. IV. pag. 187. (f) Vol. II. Lib I. Dist. I, Cap. VIII.

erafi ritrato a vivere in folitudine tre anni pria di morire. Fu inoltre un valorofo Antiquario, e una copiola rancolta di antichità di ogni maniera, Greche e Romane, di Medaglie, di Bronzi, d'Idoli, e d'Iferizioni avea unite alle altre moltifiume della Famiglia; di utte le quali appena appena fi diffingue in oggi, qua e là pel Giardino e pel Palazzo, un qualche veftigio.

Scrisse, ma non mise alla sempa, le cose seguenti; de per testimonio del Tomossini (a), e di Girolamo Gualdo (b) si conservavano gelosamente nel Museo dalla Famiglia, per tramandarle ai posteri un altro tempo. (Non lo dire se ora più essistano).

I. Historia ab anno 1613. usque ad annum 1630. etrusco idiomate. Verrebbe il Cav. Zorzi, che fusse cosa molto elegante (c).

II. Volumen Carminum Macaronicorum ..

III. Item aliud Etruscorum .

IV. Item aliud Carminum Agressium sub nomine Ceccone Scapuzzò, quo Franciscum Capoccium amicum suum samiliarem designat.

V. Dialogo delle Delizie della Villa .

(a) Elogi, pag. 333. (c) Nella Vicenza illustre per Les (b) Fratclio di Gioseppe, che scriffe sere .

#### 

Ecco un altro Nome di Vicentino Serittore:

Nell' Efegure acid Utafressimo Segure Gaz: Angeli, Nobile di Feltre. Otazione di DOMENICO VETTOR AZZI Vicentino, Datore di Sacra Teologia: in Trevigi pui il Regionini 1667. un 4.

El eccone un altro: Oracione del Co: RAIMONDO BENASSUTI, Accademico Olimpico, in moste del Court Vicenzo Nigro, pubblicata dal Co: Ginfeppe Perso in Vicenzo all'alivafigna dell'alicena. 1673. III. 4.

Anne

# Anno 1636.

# MICHIELANGIOLO ANGELICI I.

L chiarissimo Signor Conte Giammaria Mazzucchelli di Brejia (che non avea poi debto di saper tutto, e di studiare ex professi la Genealogia d'ogni Famiglia d'Italia, precisamente se ignobile) non seppe che i Michielangioli Angelici di Vicenza,

che serisser , furon due; l'uno Ave dell' altro; ed è petò, che attribuì al secondo anche ciò che era del pri-

mo (a).

Il primo, in quella Contrada, che ora dicesi delle Vitture (b), esercitò di buon' ora la Prosessione dello Special
Farmaceusico; e compose Egli, e, riduste a tal perfezion la
Teriaca, che nel 1617. il Collegio de' Medici (di cui
era Priore Fabricio Pace Figliuol di Fabio) l'onorò di un
sin-

<sup>(</sup>a) Vol. I. Part. II. pag. 24. to il dl 5. Aprile 1590. togato dal No-(b) Raccogliefi dalle memorte degli apparation Camezzi. Ered., e dall' Javantario de' Mobili fat-

fingolare Diploma: anzì, non folo il Callegio, ma la Cird flessa, perciò congregata lo premiò nel seguente anno 1618. di un più ampio e specioso Diploma; e i migliori Poesi d'allora, per render eterno il di Lui nome
diedero alla luce il Libro seguente: Elogia in Thoricacam,
O Miridaticam antidotum a Michaele Angelo Angelo
Pharmacopoa Vicentino ad Divi Michaelis Symbolum prifisio
candori ressitutam. Vicensia, apud Dominicum Amadaum 1618,
in 2.

Amico delle Muse, coltivò sempre per quanto gli su possibile la Possia, e vi riuscì a segno, che gli Accademici Olimpici non isdegnaron di ammetterlo al loro Ceto; e ammessori non solamente nol disonorò, ma concorse a

vieppiù renderlo illustre .

À boon conto, tradulle molto accuratamente il celebre Antidotario di Claudio Galeno, nel quale fi contengono i dei Libri degli Antidoti, quello della Terista a Pamfiliano, e il trattato di effa a Pijone, e il Difenfo de' fali Teriscali; la qual traduzione Paolo Fratel di Michielangelo fece fitampare in Vicenza, per Gio: Pietro Giovannini, nel 1608. in 8., dedicata al Signor Conte Leonardo Valmarana; e che riflampoffi nel 1612, in 4, ad Domenico Amadio. Intanto, coa Monfgaor Fontanini (a), come e il Signor Marchefe Scipion Miffei (b), e il Signor Conte Mazzucchelli (c), tutti e tre ignivarono (convien dir così) la prima Edizione di quello Libro, petchè non registrano, nè san cenno che della seconda.

Diè inoltre alla luce, ad istanza degli Amici, Cento Madrigali, ( Peessa molto usata in quei tempi ); e uscirono in Vicenza n.1 1604.

Un

<sup>(</sup>a) Bibliot. Ital. rag. 200. num. 12. (b) pag. 53. e L.b. II. Cap. XXXIX. pag. 229. , e (c) ubi retro.

Un Idillio, intitolato l'Amor Gradito; che si stampò anch'esso in 4. in Vicenza, nel 1613. in 12., appr esso Francesco Grossi.

Il Tuogno Figaro. Poessa in lingua rustica Padovana (a). Nell' Omaggio poi delle Muse al Bragadino è di Lui la Dedicasoria, e di Lui sono alcuni Poesso: Componimenti di

questa Raccolta .

Di eslo s'incontrano molte altre Rime, e nel principio di quelle di Francesco Esculli (b), e nella Cessaggie Fisonomica di Cornelio Ginardelli (c), e nel Dessono di Pomponio Montanari Vicentino, e nel Gareggiamento Postrio de Persetlli in più luoghi, e in altre Raccolte: e di Lui parlano oltre i citati, il Barbarano (d), il Quadrio (e), il Crescimbori (f), 1'Accolumno (g), e da l'iri, il

#### MICHIELANGIOLO ANGELICI II.

Ucsti, che su Nipose per Frasello del primo, andio si che alla Prossissimo di Speciale, applica di fusioni della Bella Lettere, e della Persia; la quale poi lo fece salite ad un posto molto onotisso. Terminati adunque i giovanili suos sudi y passa a quel delle Leggi, ottenne in Padeus a suo tempo la Laura del Datrasta, e rimessioni per su vesto il 1660. escricitò l'Auvocasura con molta riputazione. Perchè contutto-ciò la naturale inclinazione, ed il genio piuttoso che Leggle volcanlo Persa, si andava escricitando a comporte con tutto l'impegno, e dati saggi ben tosto di non ordinaria disposizione e riuscita, venne perciò aggregato a due siori-

<sup>(</sup>a) Barbaran, Lib. IV. pag. 353. (b) Padova, Pafquari 1615. (c) Bologna, preflo Dezza 1630. in

<sup>(</sup>e) Vol. I. Lib. I. Dift. II. Cap. IX.
Part. III. pag. 221.
(f) Volume IV. Lib. III. Centeria

<sup>(</sup>d) ubi supra.

<sup>(</sup>g) a car. 73. e 86.

te decademie, alla nostra degli Olimpiei, ed a quella dei Ricovari di Padova, e s' nitulo l'Avoudorato. Unite in progresso alcune sue Poesiebe composizioni le pubblicò l'anno 1665, colle stampe di Venezia, e vi aggiunse alcun Disorsi da Lui recitati nelle suddette Lesterarie adunanze, con che rese più chiaro il suo Nome, e si acquistò molti Amici anche esteri.

Nudri per molto tempo la brama di mutar Cielo, sperando così di poter avvantaggiare le sue fortune, e finalmente col mezzo appunto dei procacciatifi Amici , e Protestori gli si osfrì l'occasione di andar a Vienna al servizio dell' Imperadore Leopoldo, col titolo di Poeta Cesarco. Ciò fu nell' anno 1689., e dopo un maturo riflesso l'abbracciò, partendo dalla Parria con tutta fegretezza ai 29. di Marzo dell' anno appresso, non ad altri comunicando la cosa, che al Fratello, e alla Cognata, i quali trovò disposti di seguitarlo . Fermatosi qualche settimana in Venezia , prese il cammino per Vienna, ove giunse nel Maggio del 1690. Si presentò all' Imperatore, che lo accolse benignissimamente, e gradì anzi moltissimo alcune poetiche composizioni da Lui tatte in occasione di celebrarsi il giorno suo Naralizio . Resosi col tempo più ben affetto al Sourano, meritò che lo facesse ordinar Sacerdote, che lo dichiarasse suo Cappellano , che affifteffe con tutta la Corse alla di Lui prima Meffa, e che lo manifestasse poi da ultimo Poeta Cefareo .

Quivi duaque fissò Michielangiolo il fuo perpetuo foggiorno colla Famiglia, vivendovi molto onorato, ed amato fin' alla morte, che feguì (probabilmente) nel 1697. (a).

Ecco ciò che mife alla luce :

I. Episalamio nelle Nozze de' Monarchi Sacratissimi Leopol-

<sup>(</sup>a) Il tutto si raccoglie da un Fa- pochi auni sono in mano degli Erefito di Lettere Originali, che estitevano di.

poldo Cefare Augusto, e Margherita di Spagna. In Venezia

11. Poessie Liriche. In Venezia, presso Combi, e la Nou. 1665. in 12.

III. Discorsi Accademici: ( che stanno in fine delle suddette Poesse ) .

IV. L'Innocenza illesa dal tradimento, descritta in S. Carlo, Orasorio del Dossor Michielangelo Angelico Cappellano di

S. M. in Vienna . 1694. in 4.

V. Assemblea de Cigni per celebrar i sudori Apossbici del P. D. Girolamo Vensimiglia Palermirano, C. R. Teasino, Predicatore Ordinario del Re Castolico nella Cappella Imperiale di Leopoldo, l'Avvenno, e la Quaressma 1690., c 1691. In Vienna 1691. in 4.

VI. Alcune Rime ; che s'incontrano nelle Lagrime di

Parnafo, e in qualche altra Raccolta .

#### GABRIEL ANGELICO.

A rispettabile onestissima Famiglia Lanzi di questa nostra Cissa possicade un grosso Volume in soglio di 208. Facciane tutto scritto di mano propria da un Gabrial Angelico: il quale perché probabilmente avrà relazione coi due superiori, mi parve che si dovesse nicchiar qui, e darne conto.

Fu adunque Gabriele dilettantissimo della Lingua Pavana, ossia russica Vicensina; e sul gusto di quel Begosso, o Menon, di cui abbiam ragionato nel Tomo antecedente, con

una fomma facilità e felicità componeva .

Ecco il suo Libro: La Musa Salbega de Tubiolo dei Gielichi Contain Vesensiu; onve se ve in Lengua rustega Sonaggisi, Tavie, Capisuoli, Canzon, Smaregali, e Pruose, e au Herculiane.

Incominciò a scriverlo del 1643., dopo di esser stato

Vol. VI.

ammogliato 12. anni ( colicchè dir si può, che l'Autor nacque allo incirca col Secolo ); e dettò intorno a 360. cose tra Sonessi adunque , Ossave , Capitoli , Madrigali , Sestine , Canzoni, e Poesie d'ogni altra maniera in qualsivoglia Meero ; perfino a Novelle in Versi , e alcune Profe . Per chi gusta il linguaggio, e il possiede, non si può negar certamente, che non sieno cose di molto merito: ed è vero bensì, che i Soggessi per lo più sono amorosi, e forse sparsi un po' troppo qua e là di alcun equivoco licenziofo, e immedesto; contuttociò cen' entrano per fin di Sacri; e moltissimi d'indifferenti, anzi, e d'interessanti; tra cul un lunghissimo Capitolo di 112. Stanze, ossia di mille, e più Versi, sovra la Virtù di 110. Erbe, il quale a mio giudizio, oltre all' esser utile, è ancora graziosissimo ; ed è una delle migliori Composizioni del grosso Libro, la quale corretta e stampata incontrerebbe fuor d'ogni dubbio l'applauso universale. Mi piace valermi di due, o tre pezzi di essa, per dar come si usa un saggio ai Lessori del compor di Gabriello.

Se camà bo chindamb I. Stanza.

Pre darme a mi piastre,
Che canuaze un pre gi altri, el xè el doère.

Pre faluse de tutti,
Zourne, Viegi, e Putti,
A dirò le Vertu,
Qué mi a g' bo cognossia,
In s'erbe: siè a scoltare,
Ch' a ve farà despues inspiritare.

Imprimamen l'Orsiga Crc.

El ghe sè po l'Ispo, L. Stanza. Que agn' uno lo cognosse, Che i's sè present a l'Asmo, e per la Tosse. L'è po an spresent e raro,

Frieg-

Frieggi, a chi g'ha el Cattaro : E a chi ba la Scaranzia, El gbe la scazza via; E po' in s'un batter d' nocchi, Smiffid co l'Ogio, l'amazza i Piocchi. Gb' è po la Valiriana Oc.

Stanza penultima.

La Sabbina gb' è po', Que sutti quanti cre, Que sterile la sia: mi a no g' bo fe; Perque mi a g' bo pigià Na Mogiere, que m' ba Fatto undefe Puttieggi, Que a me cavo i Caveggi Vezanto, ch i xè fiè la me rovina: E pur sta Tofa g'ba lome Sabbina . Orsh, a n'in vuogio pi Oc.

Dalla qual penultima Stanza fi rileva e il nome della Moglie di Gabriele , e il numero di undici Figlinoli , che

in dodeci anni di Matrimonio ebbe da quella .

Vi fon poi, il Dialogo della Polenta tra effo, e la Nina; i Gnocchi; due Sogni di Tubiolo; e le Novelle, di Advonio, e Argia; del Miegbo; del Monaro; di Barba Nale, e la Gnua ; di Bragato, e la Santina ; del Pellegrin ; dell' Aseno ; del Molon ; del Conse ; del Porco ; e del Nuorfine ; che sono cose Originali , e dette per eccellenza.

Vi si provarono alcuni a render pubblico questo Libro; ma per gli uomini onesti è vantaggio, che non vi sieno

riusciti .

#### WE ( CXXIV ) 30

#### 

FRANCESCO TRISSINO della Compagnia di Gish, a detta del P. Barbarana, fa celebra Predicatore, e feriffe un' Opera Valiminiofa di cinque Temi, la quale intitollo, Protes: ma quand'era per mandaria alla luce, morì ; nè fe ne fa novella. Si pratende che fofte un' Opera fingolate.

GASPARRE TRISSINO C. R. Somajos fu Frantilo del fuddetto. Il di Lui Bifavete fin il famolo Giongiergio, di cui tradelle ( come fi dille ) la Sofonizio. Di Lui fono: Alea S. Savine Trifface, O. Noberis, O Ficial Man. Vennitir, apad Jacobom Sercinom 1657. In 12.
Una Lettere del medifico è imprefia nelle Raccolte di Parenfo, Commedio di

Scipione Errico : in Missione 1641. Colla suddetta Lestere disende il Bisavolo dai di Lui columniatori.
Finalmente tradosse un Libro intitolato: Trissone Esmilia Monumentarium. Non

lo credo alle flampe.

ANTON MARIA TRISSINO, abbandonato il Seede anch' Egli, e ritiratoli
Ta i Candidoli di Moure Cornes, compole forto il Nome di Saluerie molte Oper Spiritari, e Mineli, che fi flamparono in Bulgas nel 1444, s. fi riflamparono
Tali Candidoli Comenzarie, alla Rep. 385, Call Comenzarie Originato in al Zane V. del' (uni Comenzarie, alla Rep. 385, Call Comenzarie Originato in all' Za-

# 

BERNARDINO BERTONCELLO, Prete di Arzignano, tecitò ivi un' Orazione violgare (che pochi anoi fono efilieva, ed era molto confiderata) per la morte di Manifigor Lanueraza Serpe, Vefovo di Pola, motto in Parria nel 1625. Scriffe anche molti Verfi Intini, e volgati.

#### 

FRANCESCO VALDAGNI, per molti anoi Sovraintendente al Taglio de Befichtnel Vicentino per uso dell'Asferade in Venezia, indi Capitano del Bafco di Carpenada cella Vicensi di Teolo, siampò il legonere Libro:

" Ofervarioni, e ricordi di Francefo Valdagni, Cittadina di Vicenza, Capitana, e " Soprimendente di Bafea della Caspanda, G. dall'a Bifici irravavita mella Vicana di Trois: Opero deducta agli Illaftofi, G. Ettellinatifi. Signori Prevedieri, e Pattroi all'Affinale di Vicenza. In Padeva, per Pietro Luciani 1855, in 4. Con, p. figure in Ramoa.

Anno '

#### ME ( CXXV ) 表

# Anno 1638.

# FRANCESCO CAMARELLA.



I affaccendai quanto feppi per unire notizie, onde fare un po' di prano onorificoquest' Articolo: ma incontrai la fatalità, che nè dalle Carse antiche nè dalle moderne mi è riuscito di trarre un solo Documenso, che in qualche guisa mi appoggi.

La virtù adunque sola e la sama di questo samoso Giurreconsulto mi scorgono: ne saprei neppur dire in qual anno precisamente nascesse, od qual Paste. So invece, che su esimio nella sua Professione; e che sorse non esagerò l' Juperiali contemporaneo, nel suo Parergon, di Lui così appunto scrivendo (a):

", Franciscus Camerellius , Jurisconsulsus bujus atasis sa-", cile princeps , sua boc cœlum prasensia, solum uisore, ci-", ves pasrocinio recreat, asque illustras . Nibil ejus vel inge-", nio

<sup>(</sup>a) Alla pag. 210.

, nio ad inveniendum acutius, vel judicio ad examinandum , folertius, vel memoria ad rerum innumerabilium panu cogendum felicius . Pandit verenda cum voce tum feriptis oracula, colit animo utilissima, aternumque duratura pro , juris notitia: [ylvam quippe Legum, pluribus distinctam To-, mis, luci quamprimum tradere meditatur. Cujus profecto la-, boris merito, non tam exterorum, quotquot extant ubique, " juriscientium encomia consequetur, sed veterum etiam Pa-, trum nostrorum in legali doltrina majestatem amplificabit; , Alexandri nimirum de Nevo, Ferdinandi Thienej, Franci-, fci de Mertiariis, Angeli Matsbeacij, Marci Antonij Pe-, regrini, Julij Pacij, O aliorum, quos omnino venerabunda , suspicie Posterieas .

La tradizion certamente fu sempre per Lui, ed è tuttavia, vantaggiosissima; e chi è del mestiere, esaminando ciò che il Camarella lasciò dopo di sè, lo celebra e lo decanta per un Leggista assai singolare fra tanti altri famosi, e di questo Secolo, e del Secolo antecedente. Vivo nulla mandò alla luce; ma appena morto, la Cissà stessa, ossia il Collegio de' Giudici di essa, perchè non perissero le preziose fatiche e gli Scrissi di un Concissadin così illustre, a spese proprie fece uscir dalle stampe il Libro seguente; che è un groffo Volume in Foglio .

De Legatis, & singulis rebus per Fideicommiffum reliciis Opus Francisci Camarella Vicentini J. C. & Causarum Patroni celeberrimi, Libris quindecim exaratum, in Foro & Scholis , Professoribus perutile ac necessarium . Cum Indice locupletissimo. Collegij Judicum Vincentia cura, O are editum. Venetiis MDCLXXXI. apud Abundium Menafolium .

Al Front spizio segue una brevissima Prefazione al Letto-

re, che non fi può ommettere.

Prior . O Consiliarij , & Collegium Judicum Civitatis Vincensia , Candido Lettori S. P. D.

Tructitum, quo Clarissimus J. C. Franciscus Camarellius Legatorum & Fideicommissorum materiam quindecim Libris exaexaravis cum seniores nostri diligenter observavarins, apprime eoncinnatum, ac aque dollum nobis renunciarum. Ideo bom publica, a l'uniforudentis ornamento isplima ete nostro stypis mandari justimus. Tu, candide Lestor, si quid utilitatis ex boc sonte basseris; cumam nostram lauda, Or quod Concivis nostri labores deperati vetavimus, aqui bonique conste. Vale

La verità intanto è, che il predetto Volume (a differenza di tanti altri in questa materia, pete terminarone meschinamente al peseivendolo) sa quasi Tesso anche oggid presso il moderni Considiri, e Prosessi i sociale vorta dire, che il Eccellenzissimo Collegio provvide con quella opportuna Edizione la Petria e il Foro di un ottimo magistra Libro.

Altre cole però egualmente pregevoli fi conservarono di Francesco tuttavia MSS. in questa nostra Pubblica Libreria Berroliana (a) : e sarebba deliderabile molto che alcun altro estimatore del buono a comun benefizio le producesse. Noi le accenniamo.

I. Un Tomo in foglio, intitolato : De collectaneis Baldi de Legaris.

II. Più Trattatelli: De Conditionibus . De in Litem jurando . De credito beredit . De Possessione beredit . De Contraclibus . De Donationibus . De Dotit consession . De Statuso
exclusson Emminarum . De lavoratorio beredit . De Emphytebessi. De Dovissione . De Trebellianiea . De Jure Partonasus .
De Conditione , si fine liberis . De Illegitimis . De Monaco
Episcopo . De Contractibus individuis . De secundits Maprise. De
Demolisione Turris , vel Domus ex delisso . Servisuaem quis
conssissone Turris , vel Domus ex delisso . De Procuratoris negligentia . De rebus Ecclesiassici mon alienandis . De Alimentis Ore.

Di esso parla il Fonsana nella sua Biblioseca (b); e dice, de-

<sup>(</sup>a) Nel Puteo XXXVI. num. 2. (b) Parte I. Col. 176.

#### ·题 ( CXXVIII ) 公司

dedicato il primo Libro, che è alla luce, a Giambatifta Sanude de Pellicanis: ( ciò che Noi veramente non riscontriamo ) .

#### 

Di GIUSEPPE da VICENZA dell'Ord. de' Servi di Maria, abbiamo: De landibus Urbis Vincentia , Oratio babita Anno MDCVIII. Incipit : Vincentia Urbie Ampliffime com laudes recufere debemm &c. MS. Inoltre: I progress del B. Gertano Fondator dei Chierici Regolari, deni Teatini. Stampati in Vicenza. 1618. in 4.

Per testimonianza del P. Barbarano, un Monaco Benedittino Casinesse D. G.A.-BRIELE da VICENZA, che morì in Napoli il di 16. Novembre del 1622. in età di 48. anni , scriffe la Visa di D. Ambrofio Padovano, e il primo Epigramma a D. Gie: Bartifta , con alcuni Verfi Latini , che cominciavano : En javents moritur; ed altri Italiani, il primo de quali : Hai recife del corpo, invida Parca Cre. Io nulla vidi, e nulla più fo di così ; che in fatti è pochifimo, e quafi uulla: ma non l'ommili per istimolo di esattezza.

#### 

Poiche îu questo Mefe di Maggio 1780. în cui scrivo, si sono approvați îu Roma i Miracoli per la Beat-secucione di GIOVANNA MARIA BONOMI nata in Vicenca, e di Famiglia Nobile Vicentina, la picciola di Lei Opera merita di effere ricordata . Tesero dell'Anima Cristiana, ovvero sette diverse Meditazioni per sette giorni della settimana composte dalla Venerabil Madre Donna Giovanna Matia Bonbomi Monaca dell'Ordine di San Benedetto in San Girolamo di Baffano, che pafet al Signore il primo Marzo 1670. In Venezia 1681. preffo Gio: Giacomo Herrz. 10 16, Vi fi vede l'Unzione della fantità.

GIOVAN MARTINO BONOMI, è un altro Autore della Famiglia. Difcorfo fopra il Governo del vivere. Venezia preffo Aleffandro Polo 1620. in 4-

E di COSTANTINO BONOMI, abbiamo: Privilegia, & Confirmationes a Sevenife. Venes. Duce Sepsem Communium Agri Vicentini fidelissimis Hominibus elementer irrogate jampridem, & ballenus benignius confirmate. Vicentia apud Franciscum Grofi 1601. Tom. I. in 4.

La Famiglia Bonomi è originaria dei Sesse Comani Vicensini, a Nobile di Vicenza: locché fia detto a lume di alcuni pochi, a a togliere qualanque abbaglio, che potrebbe nafere dalla finazion del Menseleve, entro cui venne la Bessa Giovanme educata .

Nella Biblioteca de' P. P. Teatini di quella Città vi fono moltiffimi MSS. del P. GAETAN BONOMO pregevoli; e alcuna cofa del P. LEONARDO BONO-MO . Tra quei del P. Gaetan c'e, Informatio & responfie super none Eleftoratu. Jura Princip. Eleft. Bavaria in Monarchiam Hifpanicam .

Anno.

#### Anno 1640.

### KAV. CARLO RIDOLFI PITTORE, E POETA.



Iun più di Carlo medesimo potea sapere gliavvenimenti , la fituazione antica e moderna, e ogni altra cosa di sè, e della propria Famiglia; imperciò è da preferire ciò ch' ei ne racconta in questo proposito a qualfivoglia altra Ssoria, offia tradizione.

I miei maggiori [ scrive Egli (a] sen vennero di Germania dopo il 1500. nelle guerre di Lombardia, e scorsi diversi giri di forsuna , fermarono l' babitazione in Vicenza , ove fen viffero col fregio della libertà : ma restando poi quasi in tutto desolara la famiglia, e per i varif accidenti scemate le sostanze , mio Padre , che chiamoffi Marco, raccolte finalmente le reliquie rimaste, circa l' anno 1570, rinovò la Cafa in Lonico, serra del Vicensino .

Ed ecco Carlo, Figliuol di quel Marco, che fissò la sua di-

<sup>(</sup> a) Par. II. delle Vite &c. alla pagina 306. Vol. VI.

dimora in Lonigo; e che adunque ivi e cresciuto, e si dice, ed è Vicentino: cossechè l'Autore ( qualunque sia egli ) della Galleria di Minerva (a) equivocasse appellan-

dolo Veneziano .

Il P. Saverio Quadrio passa poi ad informarne, che anzi il Ridolfi nacque in Vicenza medelima nel 1602. (b) : ed è verissimo , che si applicò appena adulto alla Pittura, a cui si sentiva inclinato ; e che di diciott' anni ne intermise lo studio per attendere invece ad istruirsi della Ressorica , Filosofia , Prospessiva , Architestura , e Disegno ; dopo di che ripigliolla, fattoli per interi cinque anni dell' Alliense, che venerò come Padre, amò come Amico, e pianse già morto, come porzion di se stesso. Divenne in questa maniera un ottimo Pittore; e mercè le molte cose travagliate col miglior gusto, il Sommo Ponsefice Innocenzo X. gli fece l'onore di dichiararlo Cavaliere Aureaso (c). appunto siccome sece la Serenissima nostra Repubblica, che in grazia del Libro di cui darem conto, al tempo del Doge Francesco Erizzo lo regalò di una Casena d'Oro colla sua Medaglia, e lo creò Cavalier di San Marco (d) .

Si dilettò inoltre moltissimo della Poessa (a cui non era infinitamente dilosso) e composte Essi stesso di sè di avaccanari i suoi amori ; e composte altre canzoni : una delle quali dettata per la motte di Riccardeso suo Nipote, la inschi infatti nella propria sua vita : ma non è cosa.

a dir vero, eccellente .

Mise alla luce le seguenti due Opere :

I. La Visa di Giacopo Robulli, desso il Tintoretto, celebre Pistore, O Cistadino Venesiano, che dedicò al suddetto Doge Erizzo, O al Senaso. In Venesia MDCXLII., appresso gilielmo Oddani; ed è in 4.

II. Le

<sup>(</sup>a) Tom. II. pag. 64. (b) Lib. I. Diff. I. Cap. VIII. T. II. (d) II F. Barbarane, Tom. IV. papag. 316. (d) II F. Barbarane, Tom. IV. pagina 237.

II. Le Maraviglie dell' Arte , overo le Vite degl' illustri Pistori Veneti , e dello Stato : Parte prima , e seconda : la prima indiritta agl' Illustrissimi Signori Fratelli Reinst Oc. . e la seconda , all' Illustriffimo Signor Borsolo Dafino : e stampate in Venezia, presso Gio: Battiffa Sgava in 4. MDCXLVIII.

Gio: Francesco Loredano ( non so con quanta ragione ) lodò molto lo stile, e la frase sublime, ond'è disteso codefto Libro: ma accertò meglio il celebre Guido Reni , qualificando per molto utili e virtuofi le notizie singolari , e i verissimi giudizi dei Pissori , e delle Pissure , che in esso Libro s'incontrano .

Quando morisse non lo raggiunsi . Vivea certamente al tempo del P. Barbarano: e per alcune memorie, probabilmente cessò di vivere intorno al 1660, in età ancora fresca.

#### 

A proposito del P. Quadrio ; in poca distanza dal Ridolfi , fa Egli cenno di tte Possi Vicenini, LELIO LOSCO, PRINCIVALLE CHIEREGATO,

BARTOLOMMEO NANTI.

Che fe ero alcune Rime in lode di quelle , che compose Francesco Cavalli N. V in un Camazzone di Padova, donde fortì innocente . Vedi ove sopra, a DAG. LXXIV.

#### 

VICENZO NEGRI Dottor, e Cav. Stampo un' Orazione all' Illustrifs. Signor Agustino Nani Capitanio di Vicenza. In Vicenza 1629. appresso gli Eredi di Franocios Grifi in 4. E Francisco Belli commemora una elequentifima Orazione di Vicenza Nigri, recitata al Sermiss. Principe per lo Stadio di Padevo, nella elezione no Doge di Francesso Molini, che lo creto Cavaliere, e lo regalò di una Collana d' Oro, col titolo di Coure per tutta la fua difcendenza, ficcome appare da Ducale efiliente nella Famiglia , data XI. Marzo 1657.

#### WES ( CXXXII ) TO

#### 

Ho fotto gli occhi la feguente Oratione di GIO: DOMENICO GUARDESANI da Schio, recitata dal modefino in Idioma Latino nel celeberrimo Cellegio di Padova il giorno del fuo Dottorato a ambe le Leggi. Dedicata all' Illuftrift, Signer Batifle Neni, e Stampata in Padove per il Manini 1622.

Uno Sceitter Anonime pubblich questo Libricciuole nel 1612. Il belliffmo Torneo a piedi, overo la Barriera fatta dalla Nobilià di Vicenta nel Teatro delli Signori Olimpici il Carnovale dell' Anno 1612, dedicata al Clariffimo Signor Locenzo Donato dell' Illuftriffimo Signor Luigi , Capitanio di Vicenza . In Vicenza , per Feancifee Geoffe in 8.

La Dedica è del CONFUSO A. Or. fegu. 6. Marzo 1612.

#### 

VICENZO DALLE CHIAVI è un Porte Vicentino di questi anni, il quale mife alia luce un groffo Tomo in 8. con questa fronte :

Sometti Sagri, e Morali di Vicenzo dalle Chiavi Vicentino, Dottore, & Affeffore consagrati a Sua Eccelleuza il Signes Giovanni Sagredo Senator Veneto, & attual Configliere, che si stampò da Mario Caecano in Crema nel 1620. Dopo la Dedica si lagge una Lettera a Lui indrizzata dal Signer Caelo Francesco Cogross, Pubblico Proj-fore di Medicina in Padova, in commendazione dell' Opera.

#### izezzzek

Nel 1606, vi fa un certo VENTURA VICENTINO, che produffe: Cenfilium space controveção inter Paulum V. & Rempolicum Venetam. Stampato, Venestia spala Referema Majerama. È Libro in 4. Nella Stella Bolista, Junario Tripontes Stangardi, 6 cita cost: apud Goldassum, Tom. 111. Minarchia Francosomi. ti 1613. 1621, , e s'incontra nella Biblimeca Imperiali , pag 510. col. 2. Ce n'è un Efemplare in quelta Libreria di S. Biapie .

#### 

Il Cavaliere, a Dottore CAMILLO MARZARI noftro Nobile Cittadine die fuori perfo il 1640. un Libre in 4., intitolato nella feconda Edizione:

Sertiere compendieso di Precetti diversi per la Vita Morale palitica: si stampo in Padova per Antonio Visentini nel 1672. E' un Libro utilifimo; che ammaestra inoltre i Pacieri ; a addita il vero dover dei Figli verso i lor Graitori ,

· 经基础 · 企业证明

Anno

Anno 1641,

# P. ANTONIO MUNARINO MINOR OSSERVANTE.



Isse a questi tempi, e si acquistò giustamente la fama e il nome di un prosondo Tologo il P. Lestor Generale de Minori Osfevanti Antonio Munorino Vicentino; a cui diè occasion di produsti un certo Filosio-Anonimo, che con un Libro stampato in

Francfor rinovellando l'errore di Appollinare, e del Luciferiani, fofteneva la propagazione dell'anima ragionevole nell'atto flesso della generazione. Contro adunque costui, provando che l'anima è da Dio creata, e immortale nella sua origine, stampossi.

"De Anime rationalis cressione, & originaria immortali-10 tate: qui cam distitat propagatam, seperatamque dumterat, 10 immortalistis compotem declamat: illibata & catolica ov-10 tata a R. P. Antonio Musarno Vicestino M. O. dilut-10 data Venet. ex Typogaphia Francisic Volusiensii 1645. in 4; e si ristampo l'anno appresso, apud Haredes Jo: 5411.

Re-

Replicò il Filososo offeso, perchè trattato da Eretico: e il Munarino valorosamente usci fuori con questo secondo Libro, che lo conquise e lo ammutoli.

, Creationis originaria immortalitatis anima rationalii, adamanims Clypeus quo Philosphoi cuiydiam Anima propagationem, folamque immortalitatem postliminio recessus apuentitiam repredicientis, a R. P. Antonio Munareno Vicenpitino Alme Provinica Divi Antonii Minor. Observo. Sarva
Tiboologia Letlori Generali, diraces istus, Or arguita retunduntur. Dedicandolo ad Illussifis, Co Excellentis, D. D.
Bersuccium Valevium Senatorem Or Equiem. Venetits ex
Typograph, beredum de Salis. 1646, in 4.

Una terza cosa del Munarino è la seguente: Immaculasa Deipara Carmen: il quale si vede inserito nel Libro su-

periormente indicato.

E una quarta di lui cosa: Serenissima Venetiarum Reipubl. Ode . Questa è mentovata dal Lipenio nella Biblios. Real Filosofica. Tom. I. pag. 67. Col. 1.

La quinta cosa è: Ponsificia Constitutiones ad Serapbicam Religionem Spellantes colletta a F. Antonio Munareno Ge. Venetiis per Matthaum Lenium MDCXLI.

L'ultima poi che siasi stampata è codesta: Divina Poten-

sia fibrilli exaratio adverfariorim jaculis proparula a F. Ansonio Blunareno Oc. Vicentia 1639. in 4.

Si vuole inoltre, che in quelta Libraria di San Biagio
fenvi di Lui MSS. un Libro in 4. De Caelo, C. Mundo;
ed un altro: Carmina Viram D. N. J. C. explicatudo;

#### 

Moneroide, Collello del Vicentino (un di famolo ) è la Patria di un Gramatico, Glo: MARIA FRUNORI, che (tetile il feguente Libys: Anue Grammatice nova Pexez, to qua mina brivitati ad eletitation, eletitata del futilitation fion accomodite. Ancher Joseph Mone Brantis, Vicentile, Vicentile, 1737, in 8. apida bereita Francis Griffi.

Anno

#### Anno 1642.

# P. FRANCESCO BARBARANO DE' MIRONI CAPPUCCINO.

E v'ebbe alcuno tra i molti nostri Scristori, a cui si dovesse l'elogio di benemetito infigne della sina Parsia, Egli su certamente il presente buon Religiojo; il quale assin d'illustrarla per tutti i modi possibili, non solo sece le difficenze ordinarie, e ad ogni

altro comuni; ma refle costante e indesesso alle più enormi fatiche; frugò in tutti gli Archivi, e pubblici e privati della Citrà, e del Territorio; leste, e rieste, copiò, scorse o i Libri, o i Catalogbi delle altrui Biblioteche, i in cui si avvenne; presci lume dai forestieri, e in ogni civil luogo, ove su, o predicando, o viaggiando, ricercò, scer taracrivere, e s'adoperò in somma tutto con tutta la sua abilità per informarsi d'ogni menoma cosa attenente alla Provincia, e a'la Cira di Vicenza, per tramandarsi a' suo posteri. Quanto poi felicemente ruscisse nella si impresa nol saprei dire: so bene che di volontà non mancò certamente; e che seno sieppe schivar tanti errori, e separare

il vero dal falso, e il favoloso dal certo; se non serbò molta esattezza, specialmente nelle Epoche; e se finalmente da tante cose che lasciò scritte, non traluce gran fatto nè criterio in Lui nè critica ; considerando però il molto vantaggio, che recò a chi scrive dopo di Lui colla raccolta ed unione di tanti Documenti bellissimi e incontrastabili, e collo avergli appianata per così dire la strada, gli si può non sol perdonare, ma invece professagli dovere per quel che fece, ed effergli grati.

Ora il P. Francesco sortì a buon conto i natali da una Famiglia cospicua, e così antica, che Tolberso Miro de Barbarano in una Carta autentica dell' Archivio di S. Barsolommeo comparisce Nobile fin dal 1260. (a). Di essa Famiglia fu Giulio, Avolo del P. Francesco (b), e Padre di Drufo (c), che Vedovo s'uni in Matrimonio con Laura Quirini Nob. Veneziana; e da essi nel 1591. nacque il nostro Scrittore, il quale peraltro appena di 8. anni restò pri-

vo del Padre .

I di Lui Maestri in Vicenza furono tre, Alessandro Lucidi , David Capella , e Alessandro Sacchi ; ma raggiunti appena 14. anni , fi trasferì a studiare in Padova le Leggi , Civile e Canonica; e di diciassere, superata ogni contraddizione, ed ostacolo, dalla Famiglia frapposto a'suoi disegni, vesti in Baffano il sagro Abito di San Francesco tra que Cappuccini . Fatta ivi la Professione, e applicatosi agli studi più serj, e propri dell' Istieuto, profittò in guisa, che divenne in apprello, tra suoi, e Lestore di Filosofia e Teolo-

(a) Cant. S. N. 585. Rotolo. (b) Si parlò di effo nel Tomo antecedenre, alla pag. CXXXVI. Fu Fi-glinolo del Cavalier Montano, e di Poliffena de' Conti di S. Binifazio di Verona . Ne parlano con lode il Margari. Lib. II. pag. 159. il Cav. Mazzucebelle ne' funi Screet. d' Ital. Vol. If. Part. I. pag. 242. il Tommafini ne' iuoi Elogi a cat. 4. ; e fi fa un cenno di Lui nella Bodlejana

pag. 33. ed altrove.

(c) Per opera di Lui il Poure India Tefina in fatto di Pierra. Attefe alle Leppi; e lafciò alcuni Configli, di cui il P. Francefo di Lui Figliuola ne tramandò il titolo; che fi fenba tra altre molte sue Carte presso i Nobili Signer: Conti Conti; come ditemo più fotto.

#### CXXXVII ) 20

logia; e Superiore in più luoghi; e Predicatore, calcati avendo con qualche decoro alcuni Pulpisi anche dei più ragguardevoli (a).

Le cose di Lui stampate, son le seguenti:

I. Direttorio alla Vita Criftiana, e Spirituale (diffinto in tre patti) in Venezia per il Cefaro i 6.46 in 8. Di quei fia Operetta parla Egli fiefio nel quaro Libro della fotto-feritta fua Storia (b); e la registra anche Girolamo Gualdo nella (ua Vierza Tamiletta (c).

II. Il Giojello spirituale del Crissiano formato con le pretiosissime gemme delle Virtu Teologali. In Vicenza per Fran-

cefco Roffe 1650. in 8.

III. Orologio Spirisuale, cioè Prediche per ruse le Feste, della Sansissima Vergine Orc. in Venezia 1541. Quest' Opera (ch' io nen vidi, ed è dubbia) è registrata dal Signor Couse Mazzucchelli (d); il quale parla ivi onorevolmente così del nostro Aurore, ch' io non so come soscierivere all' afferzione del Signor Conse, nè come oppormivi.

IV. Historia Ecclifissica della Città, Territorio, e Dicecță di Vicenza — divisa în fei Libri. Libro primo, în Vicenza per Crissoforo Rosso 1649. în 4. Tratta în esto dei Sami Vicentini; e quantunque si sia cominciato a stampare del 40. non si termino però che del 50.

V. Libro secondo, ivi, del 1652, in 4. In questo tratta

dei Beati Vicentini .

VI. Libro terzo, ivi per lo stesso Rosso, del 1653. in 4. in cui tratta d'altre Persone cospicue per boutà di Vita. Questi soli tte Libri surono regolati, e ordinati dal su Conte Girolamo Barbarano Nipote dell' Autore, e dedicati ai

Vo-

Vol. VI.

<sup>(</sup>a) Tra essi quello di S. Moisè di Venezia; e su eletto per predicare il di della Si. Ansonciara in San Marco; ma s'ammalò: Così Εξί.

<sup>(</sup>b) pag. 365. (c) Prefio i P. P. della Salure in Ve-

Nobili Signori Deputati alle cose utili della Patria; e gli stessi tre Libri soli son registrati dall' Haym nella sua Biblioteca Italiana (a).

VII. Libro Quarto della Storia oltrascritta, in cui tratta de' Papi, e Cardinali, Parianchi, Acticoscovi, Vescovi , Legari, e Nunci Aposlolici, Cavalieri, Lesteri Pubblici, Scrittori, ed altri degni di memoria, Ecclessifici, e Secolari, In Vicenza, nella stamperia di Carlo Bresson, nella stamperia di Carlo Bresson, occi due seguenti lo sece adunque stampare la Contessa Elijabetra Bissaro, Vedeva del predetto Contes Girolamo (più d'un Secolo dopo il Terzo), dirigendolo anchi esta sisseno i Devassati della Giri.

VIII. Libro Quinin , ivi dallo stesso, l'anno 1761. in 4. in cui si descrivono le Fondazioni delle Chiefe, Orasori; , Hofpitali , ed alri Edificii della Cirid : dedicato all' Illustrissimo Collegio degli Eccellentissimi Signori Giureconsulti di Vicenza.

IX. Libro Seflo, ivi dallo stampatore medessimo, l'anno appresso, 1702. in 4., indiritto al Gravisi., ed Amplis. Magistrato della Consolaria dell' Illustrissima, e Magnisca Città di Vicenza, in cui si descrivono (sinalmente) le Chiefe, Oratori, ed Hospitali del Terrisorio, e della Diocessimo Vegga il mio Lettore, se non ebbi motivo di appelare enormi le fatiche, a cui resse il Barbarano per raccogliere e compilar tante cose. Usinam le avesse un popiu digerite; e non ne avesse condannati alla pena di dover Nor inscontare ogni Carra, e cercar qua e ha i sondamenti delle sue di rado appoggiate e ben confermate asserzioni!

Oltre a ciò, che è alle stampe, scrisse Egli molti altri Volumi che son tuttavia Manoscrissi; e passarono per Eredità al Nobili Signori Consi Girolamo, e Pietro Consi,

la

<sup>(</sup>a) pag. 43. n. 3.

da cui ebbi la grazia di potergli scorrere tutti parecchie volte, scerre da essi, e valermene.

I. Annali della Cistà , Terrisorio , e Diocesi di Vicenza . Segnato 1651. Quelt'è un Volume in foglio groffissimo, nel quale discorre dell' Origine, vicende, e governi della Cistà, e di tutti i Magistrati, Fraglie, Arti, e Offici di Effa, delle Guerre, del paffaggio de' Principi, del Consagio, e in fomma di tutto quel che concerne a Vicenza dalla fua Fondazione all' anno indicato . Non si può dire , che non abbia il suo merito, poichè s'incontrano in esso moltissime vere notizie, che altronde non si hanno; e ben meriterebbe le stampe a decoro della Patria, e ad ornamento della Repubblica Lesseraria , quando fosse però da alcun valentuomo pria riveduto e corretto, e principalmente fgombrato da tante fanciullagini e femplicità, che sì indegnamente il deturpano, e che fan stupire, come un Uomo, che finalmente era poi un Letterato, gli abbia adottati. Efife ora questo Volume qui nella Libreria di S. Biagio.

II. Viridario; e quest' è un altro enorme Volume di mulla meno, che 1084, facciate di foglio, di un caratter minutissimo: un terzo del quale è, per verità; singolarmente prezios per la unione di molte Cronache incotite, ed Orazioni bellissime, porzion delle quali io mi sono industriato di accennare almeno in questa mia Biblioteca; ma gli altri due terzi sono tutte carracce inutili, da conseguare alle fiamme.

III. Selva Vicentina d'Arbori d'alcune Famiglie di Vicenza, raccolte da diversi autori: Vol. I. in soglio. Cento-sessande di questi Arbori, dice d'avergli cavati dalle

fessionadue di questi statori, dice d'avergli cavati dalle Opere di Silvessiro Cassellini, dandone un Indice alfaberico dopo subbito il Fronzipizio; ed osservò in detti Arbori del Cassellini qualche fallo, e alcuni non esser persetti (a).

<sup>(</sup>a) In fine di questo Libro, avverte facilmente, per i bassi principi di qualdi non lasciarlo vadere ad alcuno così che Famiglia, che ne arrossirebbe.

IV. De Vicentie ortu, atque progressu, encenon de Castellis, Villis, ac precipuis Familis ciussem Civitatis compendiosa Naratio in tres libros divisse in quorum primo de Civitate, in secundo de Cassellis, in terrio de Familiis disseriura. Anno 1644. Amiconum gratia scriptis mandata. Torn. 1. in soglio.

V. Aniquitates Civitatis, ac Territorij Vicentia. Vol. I. in foglio. E sono le Isrizioni antiche, pubblicate già dal Trinagio; e le altre discoterrate negli Orti di Cela Gualda di Pusterla; e le Isrizioni Sepolerali così della Cistà, come del Territorio: locchè tutto pretendea di spiegare, illustrar con Note, e dare alle sampe; ma uon lo seco.

VI. Cronaca della Famiglia Barbarano; che comincia dall'

anno 1180. e termina al 1636. Vol. I. in foglio.

VII. Cronaca de' Frati Minori Cappuccini della Provincia di Sant' Antonio. Tratta ivi del suo Ordine dal 1525sin al 1647.

VIII. Il Monte Berico illustrato . Vol I. in 4.

IX. Dei Covoli di Costoza. Vol. I. in 8.

X. Dell' Architestura Militare. Vol. in foglio con moltissime Figure. S. inbra impossibile, che sia cosa di Lui; esfendo ella sufficientemente ben ragionata, e condotta su i weri principi.

XI. Cronologia del Mondo, cavata dal Sansovino, e da altri.

Tom. I. in 4.

XII. Aggiunte, Correzioni, e Supplementi ai Libri già

stampati . Tom. in foglio.

XIII. Repertorium Regulare, quo quidquid ad Canobitas persines facillime poteris inveniri: labore, fludio, ac diligentia R. P. F. Francisci Barbarani Oc. Tom. I. in foglio.

XIV. De Casibus Reservatis, & Responsa varia &c. Tom. I. in foglio.

XV. Quaftio Unica de Auxiliis: in 4.

XVI. Breve Compendium rosius Rhesorice M. T. Ciceronis ad Cajum Herenium. Tom. I. in 4.

XVII.

XVII. Aula Militia Christiana, ex qua Concionator Catholicus arma ad Christi bostes debellandos desumere poseris. Tom. I. in 4.

XVIII. Sylva diversarum rerum pro componenda eruditione

Confessarij , O' Panitentis . Tom. I. in 4.

XIX. Eruditio Sacerdot.s, & Pænitentis, ad optime sacrum Confessionis Sacramentum ab illo administrandum, & ab isto suscipiendum, brevis, & perfacilis, duobus explicata libris. in 4.

XX. De Censuris, & Casibus Reservatis Summo Pontifici, Episcopis, ac Pralatis Regularibus; Lucubrationes, quatuor di-

flineta libellis . in 4.

XXI. Decreta Sacra Congregationis Sacrofantli Concilij Tridentini Interpretum, ex diversis Auttoribus colletta Oc. in 8.

XXII. Miscellanea Spirituale. E' divisa in tanti Capitoli, ed ognuno contiene una Esoreazione al Cristiano per abbrac-

ciar l' Evangelica perfezione.

XXIII. Lucerna della Confessione, la quale co suoi chiarissimi splendori siponado le tenebre di gualunque ignoranza illumina con facilità, e brevità il Crissimo di quanto e obbligato sapere, e sare per degnamente ricevere il Santo Sacramento della Penitenza, espossa per benefizio de Fedeli. Ultimata nel 1635. in 4.

XXIV. Quatero Quaresimali: uno in foglio, uno in 4., e

due scritti.

Inoltre: una Ifunzione per la elezione de Superiori Cappuccini, in foglio. Altra Ifunzione (opra il Vivo da farifa ad onote di Maria V. Immacolata. Efame della Cofcienza. Divosi Eferciziji alla Vita Crifliana. Ricordi profissevoli per il Crifliano. Documenti Spiristali cavati dalle Opere di San Bonaventura Oricello Cappuccino, cioè Persone che fioritono nell'Ordine.

E finalmente: Una Tavola Oraria perpesua, in foglio, che doveasi incidere in Rame, ad uso della sua Religione.

Ecco tutto ciò, che questo infaticabile Religioso, o scrisse, o raccolle: ed ecco un' abbondantissima Lesseraria messe,

mescolata di tanta zizzania, che spaventa chiunque vorrebbe ad altrui documento o analizzarla o purgarla.

Intanto il P. Franceso, che per sentimento universale, se non su un ottimo Seristro, si su però un Uomo Santo, e un zelantissimo promotore, e propagatore della gloria, e dell'onor di Dio, nell'anno 1656, in età di 65, anni (a) passò agli eterni riposi.

Vivendo, Girolamo Gualdo gli dedicò la fita Vicenza Talana di cui fi parlò poco prima (b): e di Lui motro parlana con decoro (chi più, chi meno) oltre i già mentovati, e il Canonico Girolamo Fabi Autore delle Sagre memorie di Revenna antica, e l'Abare Ughelli (c), e il
Vivalingo (d), e il P. Marracci (e), e i Bollandafli (f), e

ciù da Sanè dintonio Francicano della fiteriza Offeronza (g),
e il Langlet (b), e il Signor Apofilo Zeno (i), e il Vivaro
nel fivo Emporio Universale (k), e Dionizi da Genove (l),
e Bernando da Bologna (m), e il Parreco Vigna nel Preliminare (n), e il Cavalier Zorzi (o), e pet fin di Francia il Signor Peirefte (p), e i più che ommetto.

<sup>(</sup>a) Il Cav. Mazzucchelli dice di 63, ;

<sup>(6)</sup> Vedi alcune pagine prima.

<sup>(</sup>c) Nella sua Italia Sacra, ove dei Vescovi di Vicenza.

<sup>(</sup>d) De Scripter, Ord. Minor. (e) In Append. Biblioth. Mariana.

<sup>(</sup>f) Ove dei Santi Vicentini, particolarmente di Bartolonmeo Breganze. (g) Tomo I. Biblioteca Francescana

impresta in Madrid 1772. alla pag 368.

(6) Nel suo Catalogo 46. de'Historicis
Italia pag. 308. Così il P. da Cavalesso
nella sua Diferrazione sopta il B. Simone
da Trento pag. 247.

<sup>(</sup>i) Lettere. Tomo II. prg. 210. (k) Vol. 2. n. 243. Efitle nella Libreria Pubblica di Venetia.

<sup>(1)</sup> Bibliath. Scriptor. Cappuic rorum pag. 213. preflo il Mazzucchetti. Vol. 11.

pag. 1. ove fopra.
(m) Biblioth. Scriptor. Cappuceinorum
pag. 92.

<sup>(</sup>n) alla pag. LXXXXIX.

Lettere .

(p) Lorenzo Pignoria a Paolo Gualdo di fina commissione. Vedi nelle Lettere degli Usunini illustri , che fivritono nel secolo XVII. Lettera dei 14. Ottobre 1617.

#### wi (CXLIII) 30

#### Anno 1644.

## GIAMBATISTA VERO,



Acque Giambasifia di affai bassa estrazione in Breganze, che è una grossa Terra del Vicensino (eggetta per Diocessa a Padous; e perchè il Vero sortiti aveva dalla natura un indole ed un ingegno, che lo meritavano, l'Arciprete della Terra s' invogliò di pren-

derne cura; ed accoleolo tra' fuoi domestici lo allevò, educollo, e lo sce istruire dei primissimi rudimenti della Gramaria, e delle Lettere. Così dirozzato lo spessi a Padova, e lo taccomando vivamente a quel pio Vesovo Monssigno Marco Corusto; il quale persuao del Giovanesto, per la Rettorica e per la Poessia lo mandò a Sevola dai P. P. Gespiti, e per le Seienze lo assissò singolarmente al Prossissimi Tullio, sotto la cui diclipsima prostito di maniera, che per la testimonianza del Tommassimi contemporaneo (a), divenne

<sup>( \* )</sup> Eleg. Tom. II. pag. 199.

in corto il migliore, e il più avvantaggiato di Lui Difce-

Morto il Cornaro, Giambatista omai capace di far buona figura si recò a Rome; e insinuatosi nella Corre dei due Cardinali Barberini, Francesco, ed Antonio, servì alcun tempo ad entrambi nell'impiego di Segretario; e protetto così validamente, potea sperare un qualche giorno fortuna. Ma che ? La di Lui naturale dicacità, e il gran prurito, dirò così, di dir male gli pregiudicò sommamente; perchè caduto in sospetro di eslere stato Esso l' Autore di certe Satire, che correano allora per Rome in disonore di alcuni Principi dei più sublimi, il Sommo Ponsefice n'ebbe disdegno; e su avvisato il Protettor Cardinale, che se volca salvare il suo Vero lo allontanasse tosto da Roma. Il fatto è, che il Cardinale umanissimo lo avvertì, ma che scusandosi il Vero, e protraendo o presontuoso o caparbio , intanto usci l'ordine di carcerarlo; e allora poi fu, che il Barberini a non lasciarlo assolutamente perire, provvedutolo d'uno sterilissimo titolo di Protonotario Appostolico, lo cacciò a forza quasi da Roma.

Rimello in Padous il Vero, e ripigliati i suoi Studi, frattanto è ebbe chi si maneggiò in Romo per discolparlo, e farlo rientrare in grazia dell'irritato Ponsesse: ocche sinalmente ottenuto, non su difficile il fare che conseguisse inoltre un Canonicaso dell'insigne Chiefa di Padous; e che contento di quest' onore sopravivesse tranquillo per sino al 1684-

in cui nell'età appunto di 84. anni morì.

Lo rese chiaro presso di Noi, e presso tutta la Repubblica Lerereria il seguente Libro: Joannis Bepsisse Veri Canonici Patavini, Rerum Venestum libri ser, quorum ultimi duo bac tertis editione prodeunt. Venesiis 1678. Sampsibus Cambi, & Lanovii, in 4. massimo. Appariscono dal titolo due altre Edizioni desso con con la seconda e quella, credi lo, Amsteldami 1744. in 8.; così su la prima, l'altra Patavii, ad Illustrissimum Persum Consarenum Francisci Filium 1638. Ex Typographia Crebellisma. in 4.

La Storia adunque delle cole Venete, offia di Venezia, del costro Autore, divisa in sei Libri, comincia dalla Fondazione della Città, offita dall'anno 336., e termina alla dedizione di Creta, offia all'anno 1669. E' riputata da tutti per eccellente. Il Papadopoli la appella: opus egregium ......ingeniose, O' eleganter conscriptum (a); e perché motto il Vero la prosegni il dotto Abuse Scarella Padovano, soggiugne, che si studio bensì il Consinuarore di emulare lo Stile del Vero, ma che lo Stile del Vero ha troppo numeri per taggiugnerlo; e che si fatti è pressiva pravior, nisidior, e che plane Flori sobrietatem detratisi socialis non assignia present.

Il celchie poi Signor Abase Ferdinando Ugbelli (per tacer di tanti altri) nella (ua Italia Sarra (b) qualifica il Vero, e la di Lui Steria di questo modo: Veneroum res gellas aureo commentario illiphravio monigena bofforia perisiffirmas, O evudiusa Amicus nofler Joan: Bapijla Veras. Così a un di prello fa ogni altro, che ne discorre; e difinicamente Gambarifla Biergo Avogadro, il quale trasportò anzi in lingua Italiana porzione di questa Steria, e la pubblicò colle stampe, del Babo in Venezia l'anno 1655.

in S.

Vorrebbe il Gualdo nella sua Vicenzo Tamistas, che stato sia il Vero per alcun tempo Arebidiceno di Cassello, loccihè vuol dire, della Patriareale in Venezia; ma io temo di equivoco, nè ho sondamenti per asserio giacchò il Papadoposì (da cui consesso di tratte tutte la addotte notizie litteralmente, e che aveva a saperlo più di chicchessia di dici ono sia vettuo cenno.

Forse, oltre la Storia, scrisse alcune Rime sovra la bella Atalanta, che dedicò al Vescovo Stella di Vicenza (c).

Ebbe

Vol. VI.

<sup>(</sup>a) Tom. II. car. 53. e 317. (b Tom. V. c. 1263.

<sup>(</sup>c) pag. 19. n. 15.

#### WE ( CXLVI ) 20

Ebbe sepoltura nella Cattedrale di Padova, con sulla Lapida quell' Epigrafe, che si avea preparata, e che si legge nel Salomoni.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

LAZARO LAZARONI, Arciprete di Zugiano (Terra del Territorio) compose un Panegrico in Laude di Schossiano Vinire, Provveditor spra la Sanità: in Vitenza per Domenico Amadio. 1562. in 4, 10a copia è in Sam Bassico

#### **4**

TOMASO CANATI (Famiglia Nobile di Vicenza) nel 1608. sampò per Pie-180 Greco in Vienza una Comedia in Verfo, intitolata l'Amor Fedele. Di un altro TOMASO CANATI sampò il Lauszari le Peofe nel 1607.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

D. STEFANO NECRI, che fu un tempo ove Giudio, ed ove Affferi in the Card Gollo Sear, ventlip nil dein Euclischen, et divense nori Viceres Farene, et Arziprete di Niceres Vettariana, mile alle flumpe:
Prefesiore Sarene. Viceria, apade Odriphphrame Region 1651, 110. Vetto Bonese. Lib. IV. pag. 157, che gli era contemporance, e ferifie la di Lei Vice.
Delich Qualte Prefesiores i Giumbanifia Brifeis, Virgone di Viceres.

#### 

Eco un altro Sotium Finenius. Novilloum cuemes Ordinandum, Aulhus BARTHOLOMAO CTISTANO Viertuses, Cassiais Sauli Gorgi in Alga, Finenue, Typis Gentlephoto Refit 1641, Quella 2 la Jecode Edicisme di quello Line. La prime à antersore de minos la serza del 1665, Passel 7, Typis Sobolimai Sauli 1682, i et è delicata a Idolfino Solimai, Generale sella Congregazione. Ca n'è un'altra, Versitisi, qual La Francisciam Vierdoffem in 11. al 1651, e alterna del 1651, e alterna franciscia Constituine del 1651, e alterna del 1651, e al



Anno

#### Anno 1646.

#### PIETRO ANTONIO TONIANI.



D'Uesti è un Poeta di merito, forse più noto agli esteri che a Noi Vicentini . Inutilmente mi adoperai fin qui per raggiugnere almeno, se appartenga per nascita alla Città, od al Territorio. Se non che, ciò non rileva gran fatto in propolito di Letteratura : e basterà cred' io al mio Lessore ch' io renda con-

to di ciò che scrisse. Ora, Il P. Francesco Saverio Quadrio nella sua Storia e Ragione d'ogni Poessa registra di Pietro Antonio Toniani le

cofe feguenti: I. La Danae . Idillio , con alcuni Sonetti Amorofi ; stampato in Vicenza appresso Francesco Groffs nel 1622, ed è in 12. (a) .

II. Ri-

<sup>(</sup>a) Tom. II. Lib. I. Dift. I. Cap. VIII. Partic. II. pag. 300.

II. Rime in lode di quelle di Francesco Cavalli, ( di cui fi diffe superiormente ) in Padova per Orlando Zara nella Stamparia Pafauati. 1615. (a) .

III. La Theosena. Tragedia. In Vicenza per Francesco Groffi 1614. in 8. (b) . Ma l' Autore la tiprese in mano dopo quel dì, l'ampliò, la corresse, la migliorò; e il P. Giordano Molcatello della Congregazione del B. Pietro da Pila la riprodusse nel 1610, colle stampe medesime, dedicata: all' Illustrifs. , e Reverendifs. Signor Carlo Madrucci Cardinale , e Principe di Trento .

IV. Damesa . Favola Boschereccia . In Vicenza per Francesco Groffi 1614. in 12., e per Domenico Amadio 1616.

in 12. (c) .

V. Floriano il Fido, altra Tragicommedia Pastorale. In Vicenza, pel fuddetto Amadio nell' anno istesso, donata al Molzo Illustre Signor Baldassar Valmarana, con due altre Operette [ di cui il Quadrio non fa alcuna menzione (d].

VI. Luciade . Panegirico . Appresso il solito Amadio 1621.

f ignoto al Quadrio 1.

VII. Il Tempio di Dio Incarnato . Questo è un Poema in Ostava Rima, il cui Codice è in S. Corona presso, i P. P. Domenicani: ma lo misero alla luce gli Eredi di Domenico Amadio nel 1652. in 4.

VIII. Alcuni altri Sonetti; tra cui uno nelle Lagrime di Parnafo (e) , ed un altro nelle Glorie immortali di Vicenzo

Capello , Capitanio di Padova (f) .

IX. ITX'S E'paros . Amor Trionfante Clitofonte di Tiro ; che si stampò in Vicenza dal Zampierini nel 1641. Codest' è la cosa di Lui più pregevole, Favella ai Leggisori nel Monito, di questa maniera,

" Сол-

<sup>(</sup>a) ibidem.

<sup>(6)</sup> ibidem, pag. 80. (e) ibidem, pag. 413.

<sup>(</sup>d) ibidem. (e) pag. 19. (f) pag. 47-

3. Considerando io nel famoso Achille Tazio Alessandrino 3, gli ilissiri e compossitorevoli avvenimenti gei descritti da 3, Lui in Greco idioma del suo amosso Citiosonte. O della 3, sedelissima Leucippe, mi acces tanto, che spinto dalla na 3, turalezza, non potei novo prendere la penna, O non ridurli 3, in Uttava Rima, con soamo gusto deluni strerati, O 3, mosti Amici, che invaghiti dell' Italiana Poessa, mi banno sovente a ciù disollo del con il contro della na sevente a ciù disollo del con servizione dell' servizione dell' se di disollo del con servizione dell' se di disollo della servizione dell' servizione dell' se di disollo della servizione dell' servizione della servizione dell' servizione dell' servizione dell' servizione della servizio

Il Poema è divito in otto Canti; e lo precedono alcune Rime in lode del Toniani (ficcome era l'ulo) tra cui c'è una composizione graziosa del nostro Conte Camillo Scroffa; e un Ode di soli sei Versi dell'altro nostro Paolo Emi-

lio Cadamosto .

Peraltro Achille Tazio un Secolo prima s' era già trasportato dalla Greca nella Lingua Latina, e da Aoniohale Cruerjo; e si stampo Bifika nel 1554., e da Lodovico Dolce, la cui traduzion: si vede impressa dal Giolito in Venezia nel 1560.; siccome si vede la traduzione in Lingua Italiana di Francesso Angelo Coccio, stampata in Venezia per Domenico Cavolcalappo nel 1563. in 8., e replicatamente in Firenze, ed altrove.

Nel Poema del Toniani vi s'incontrano ommesse le licenziose disc' Egli) oferni della Grecia, e sossitimi e ggi Epsodi, duelli, garrer digressioni, conversioni, e paralelli, di sua propria invenzione; che rendono l'Opera per questo ancorra, ingegoso e plausibilissima.

Abbinno des cols propered in quello tomo di des RAGONA Nobili Visentini, AGOSTINO, e ANTONIO MARIA. Escole:
Puffic Linche del Signo Agolhos Raguno, Conse Padento, p. Principe degli Actedenie Rarevoni di Padron. In Pedeno, per il Franches 1652; in 11.

Handre dell'Individuo Consecutive Consecutive Properties Padent
In morte dell'Individuo Consecutive Actes dessire Formenia, Pader
Ladi AccaOlimpica. 13 Virenza, per Giventa Bantili. 1651. in Padente Raguno, decademite
Olimpica. 15 Virenza, per Giventa Bantili. 1651. in 1800.

#### 45 (CL) 29

#### 

GIOVANNI STEFANINO dell'Ordine de Servi di Meria & Autore della Orazione seguente:

Oratie Panegyrica tenui encomierum Stylo contenta Ilinstrissimo Thoma Pifano insigni Picenta Pratori , ob Praturam gioriose gestam &c. a Fratre Joanne Stephanios Servina Victuria apad Jacobom Lawczarum. 1656. in 3

#### veree seek

Il P. Giovanni Zorzi dell'Ordine de Predicasori, nel MDC. LI. per gl'Heredi di Francesco Grossi fiampò in Vicenza:

Un'Occasion Lindone in bode dell' Hubbyllome , & Eccilentifime Styres Franofice Grimens Pedel) at Firence, della qualte discrept in America Constitute Vicratice, Academics Olimpics et mefities , e et virub motte algos : e quell' è il sipere Cours McClathell. TENENTI, di cue la naccia il Sourice che i legge dopo della Orzetione . Effe poi comincia così : Pacielli pare a grean neglene La mente, respectatione della costa della properti con con Co. Per quel Serio è molito bella. Su:

#### \*

MATTEO DALL' AMICO diè alla luce: Perisium applaufus in aufpicasifimam f. U. Lauream perillufitis, asque Excellentifs. D. D. Nicole Berseil Vicentin. Pusevij, Typis Pafquasi. 1659. in 4.

#### verren.

GIUSEPPE GENTILATI, Chierico Regolare Somafeo, mife alle fiampe: La grateudome di Brenno: Episalamio per gl'Illefriffum Signori Conti Nicola Gambara, & Ostavia Marinenga. 10 Brefeia per Policero Tuslino. 1665. in 4.

#### 

F. GIROLAMO CARELLO da Schio, M. O. di S. Francesco, è Ausore della Dattina de Sarii Riti, ourre Esposteine Tialogica sopra le Rubriche del Brevierio Remano pri le Monache, e per chi recisa f Usficie di Rivo Romano. In Venezia presso socio del Nivo Romano. In Venezia presso combi, e la Nou. 1668. in 4.

Anno.

#### už (CLI) 歌

#### Anno 1648.

#### PAOLO ABRIANI.

Regorio Leti , nella fua Italia Regnante , o vero nuova Descrizione dello stato presente di tutti i Principi , e Repubbliche d'Italia (a) , favellando di Paolo Abriani: Non mi è nota ( scriveva ) la Patria del Signor Abriani . benche bavessi chiesto a diversi Amici : comunemente però mi vien descritto per un gentilissimo, e cortesisfimo Signore. Colicche il Leti a buon conto per nulla fapea, che l'Abriani appartenesse a Vicenza; e si potea compatire, perche quantunque nato in Milano vago pel Mondo, ora in Francia, ora in Roma, ed ora in Ingbilserra, o in Olanda: ma non si può però intendere, come il diligentifimo Signor Conte Giammaria Mazzucchelli, di Patria così vicino a Vicenza, siccome è Brefcia, egli pur l'ignorasse, o piuttosto scrivendo degl' Italiani prendesse abbaglio col dire , l' Abriani di Patria Veneziano , e Vicentino per

ado-

<sup>(</sup> a) Part. IV. Lib. I. a car. 210.

adozione (a). Il veto è, che non folamente il Quadrio per Lui (b); ma Egli medefino di per se l'Abriani senza la voce del Quadrio, e senza abbigogane di alcun altro testimonio, che lo spalleggi, appella Vicenza sua Parria; cocchè senza ambigui vuol dire, che indi trasse l'origine, e che ivi nacque. In un suo Distro in fatti, ad Franciscum Grimanum, Vicensie Pratorem, si spiega così (c):

"Virginema Astree Grous, Francisce, puderem,

" Credenda est PATRIÆ jam tibi Virginitas.

Intanio l'incomparabile, e di ogni memoria degno propriore de la comi guidò in tutta l'Opera) qui pur mi tragge opportunamente d'impaccio, e nelle eruditifime fue Nose a Monfignor Fontanini, e diffende Egli per la Visa, e com precisione la nafcita, le viecnde, le azioni, ed ogni altra cosa, che all' Abriani appartiene; e Noi ci farem gloria del ricopiarlo litteralmente, e illuminare chi o si volca opporte, o ignorava.

<sup>(</sup>a) Vol. I. Part. I. pag. 27. (b) Vol. II. pag. 225.

zucchelli.

<sup>(</sup>c) Porfie, 2 car. 221, preffo il Mez-

<sup>(</sup>d) Tem. I. pag. 330. (e) Ove più fotto.

e a ripigliare in Abiso di Prese il nome di Paole, che era stato probabilmente il suo Nome Bassesimale, e con cui lo rendettero a tutti più noto le varie Opere da Lui divulgate, non meno in Profa, che in Verfo . . . . Visse sino all' estrema vecchiaja; e vicino a morte ordinò nel suo Testamento d'esser sepolto nel Carmine di Venezia, dove parimenti morì ai 26. di Aprile 1699, in età d'anni 92, come si ha dall' Iscrizion Sepolerale postagli sul Muro del Chiostro di quel Convento. (Fin qui il Signor Apostolo; il quale raccolfe tutte codeste notizie da due Codici di Lessere (a) dell' Abriani medesimo, originali, esistenti un tempo presso di Lui. e passate ora con tutta la copiosissima sua Biblioseca, e tutti i moltissimi Manoscrissi preziosi, all'altra Biblioseca insigne dei P. P. Domenicani Offervanti detti delle Zattare di Vemezia ) .

Ora le molte Opere dell' Abriani dal Zeno enunciate, fono codeste:

I. La Visa di Sansa Rofalia, stampata in Padova, per il

Crivellari 1647. in 4. (b) .

II. I Funghi. Discorsi Accademici, che son 18., stampati in Venezia, per Gio: Giacomo Herez 1657. in 8. ove a car. 181. s'incontra un' aggiunta di Composizioni Poesiche recitate dall' Ausore dopo i Discorsi . Ess son nominati nella Pierra del Paragone Amorofo, citata dalle Novelle della Repubblica Letteraria, alla pag. 316.

III. Il Vaglio . Risposte Apologetiche alle Osservazioni del P. Veglia sopra il Goffredo di Torquato Tasso, in Venezia

per Francesco Valvasense 1662. , e 1687. in 4.

IV. Poesie: tra cui l'Epigramma impresso pag. 128. nella Parte prima degli Allori di Eurosa: offia. Poefie diverse in lode

<sup>(</sup>a) Cost dice il Signer Apostolo nel (b) Cost il Mazzucebelli , ove fofopracitato lungo. DIR . Vol. VI.

lode del Prencipe Camillo Pamfilio , raccolte da Girolamo Brufoni , e stampate dal Valvafenfe in Venezia nel 1662. in 4. ( E qui è dove dice il Signor Apostolo Zeno , che l' Abriani fi chiama Vicentino ) . Il Conte Mazzucchelli peraltro fa che le Poesse dell' Abriani stampate siensi dal Valvasense bensì, ma del 1663. e in 12., e per Alessandro Zasta, ancora in 12. nel 1664. lo fo, che le Poesse dell' Abriani nell' Edizione 1663. sono quelle pel Principe Pamfilio, e occupano 25. pagine, dalla pag. 215. alla pag. 240. tutte dell' Abriani .

V. L'Arte Poetica d'Orazio tradetta . In Venezia , per

Francesco Valvasense in 12. 1663.

VI. La Guerra Civile, ovvero La Farsaglia di Lucano tradotta in Verfo sciolto . In Venezia, per Gio: Batista Catani, presso Gio: Giacomo Herry 1668. in 8. ; ed è dedicata al Marchese Francesco Maria Sansinelli. La traduzione presente è mentovata dal Marchese Scipion Maffei nei suoi Tradustori Italiani , alla pag. 61.

VII. Le Ode d'Horario con simil ordine di metro , O egual numero di Sillabe, e sovente minore, da Paolo Abriani puramente tradotte, con la ristampa della Poetica. Alla Sacra Cef. Real Maestà dell' Imperatrice Leonora II. In Venezia 1680. , per Gio: Francesco Valvasense in 12. L' Opera è col testo Latino a confronto, e arricchita di molte erudite annotazioni : ed in fine avvi un Sonesso di D. Andrea Rainieri M. C. all' Autore in lode dell' Opera .

VIII. Il nostro Paolo è Autore inoltre d'una seconda impressione del Memoriale della lingua di Jacopo Pergamini; che a tre colonne fu fatta in Venezia, presso il Guerigli in foglio nel 1656. Così nota Monsignor Fontanini nella Biblioteca della Eloquenza Italiana (a): ma il Signor Apostolo Zeno a questo passo lo riprende a ragione ; perchè l' Abria-

710 .

<sup>(</sup>a) ubi retro, pag. 80.

no, dic' Egli, in questa ristampa sece qualche cosa di più c' quello, che Monssono ne accenna: e in fine del Livro e a qu' aggiunta di mille, e più voci, tratte, come l' Abriani asserisce, da più celebri Autori dell' età nostra (a). Questa rittampa si riprodusse nel 1688. : nè io d'esso Abriani saprei che aggiunguere.

#### (4) ibidem.

ALIDISSER FARRIS à un jeicolo Sciente Vientine, di cui fono:
La Lispas troffmenz, Pargine unita puterna dell' Illifuffine, « C. Escilentifine Spine Leande Zere, dalla Priferiane a Vice Presse di Padrose, pet l'Università del Supra Lezifi, da Baldaffer Faire Vientine compilato, e confectato al merito immortale dell' Illifuffine, e Correstfine Signer Prastiture, « Sindiro Correst Prassistat Tifice, Nobile Vientine, » Personica Tifica Padrose, pet il Pajanosi. 1665.

Sacrificio di Mercuivo. Panagirico nella partenza dell' Iliafreifino, C. Eccellenisfimo Signor Giricimus Sonargo dalla Pressona di Padova, por l'Università del Signori relegga, Filolife, e Messies, di Badisfera Educa Viccanius, Accedemica Elevans : compilato, e coniccato al mesto dell' Iliafrefino Protestere, e Sindico Biofio Banshimi, Nobric di Persona. In Padova 1665, por Andresa Cafellia. ia 4.

#### 

Di ORATIO CONTI abbiamo:

Tributi dell' Accademia Rifiorita alla Maessa di Ferdinando d' Austria, Re d'Ungberia, e di Bomia nelle Poesse del Signor Orazio Costi, e d'altri. In Vicro-2a, appreso gli Ered di Francisco Gress. 1649. m 12.

Più Sonette, e nella Pace Guerriera a c. 171. e 172. e nel mandar le sue Rime agli Accademiei, ed altri.

#### vezezek

GIAMBATISTA SALICO, Caronico Lateranenfe, fcriffe:

De Arcano Santi-fime Trinitatis . Audire Ja: Baptifta Salico, Cammico Lateranenfi Vicentino Ab. II MS. adforubasar in Bibliosbica 5. Bertalamei Vicentie. E corpors apfalla disfosse quanta Novembris 1069. Così VIV.

V 2

FUL

remove Cough

#### ME ( CLVI ) 到

#### 

FULGENZIO BONACIUNTA, Servies, mando fostri no Libro, cho pat la fituragama matiretobe no microle transiciono). Ecco la nono èvero.

"L'Amicheije. Opera milet e dei curifique acteffices, sulla quade f. differer, dal pame, consecques, matired, higher, fiftye, viva, legicique, dunis, garant, fundata, materia fisafi, miniptra, Prinden-Prejeri, e morte de Asticicific, con, stato chi, che di fingulare, e podoshi fe fina deficierare in cal materia, del p. M. R. P. Fulgereiro Branqiana da Pientra. Predicason Servina. In Venezua 1650, profifs Gitz Bandia Brayas e 18. Si pub deliderate de fipit i

#### 

GIUSEPPE ROMA Nob. Vicentino è Autore d'un Pausgiries intitolato : Le Specchie de Giovani compesse pel Destruste di Paulo Pagello, e stampato per il Passante el 1665; in 4, 10 non lo vidi.

#### 

GIAMBATISTA REGAU' flampd più cofe di Poessa: tra cui una Aclamazion Passezinca all'atte Eccell. di Marc'Antonio Giastinian, Kau, Ansonio Barbargo, o Michiel Focazini Inquistori Cr. V. dalle Chiavi a cat. 6, Un'Ode aggi stelli. V. ivi . E alcune altre

Rime nella Laurea del Conte Alfonfo Porto. Padeva, per il Pafquati. in 4.



Anno

#### WE ( CLVII ) SO

#### Anno 1650.

### ODOARDO DAL TOSO,



A Famiglia Tofo, o dal Tofo, o Tonfo, è in Vicenza antichissima, e sempre Nobile da molti Secoli. Nell' Archivio de' Notoj in Sansa Corona (a) c' è registro di Andrea Tofo Lessor dell' Arte Notaja per sin dal 1433., O' boc pro solvendo partem solarij

egregii, & sepiensis legum dostoris domini Andrea del Tonso qui legis artem Notariam in vivilate Vicenite; c ni qui legis artem Notariam in vivilate Vicenite; c ni que sto illustre Monistero delle Monache Benedissine Casimensi, dette di San Pierro (b), si legge: Tonso Figliuolo quondam Uostrea (b).

Ora da così rimoti principi derivò Odoardo ; il quale a detta del P. Armellini nella Biblioreca dell' Ordina vestì l'A-

<sup>(</sup>a) Lib. V. MS, in feglio, in Carta pecora, intitolato Marrisola 1405. alla pag. 81.

<sup>(</sup>b) Nel Viridario del P. Barbarano, a car. 287., ove è un antico registro delle Cafe Nibili prima del 1200.

l'Abito di San Benedetto in questo nostro Monistero de Saii Felice e Fortunato, per l'appunto l'anno 1626. (a); e il
P. Barbarano di Lui contemporanco par che lo confermi (b).
Entrambi lo fan celebre molto nelle Matematiche, e vogliono, che nel fior dell' età le infegnatie quafi pubblicamente in San Felice a più Giovani, che da ogni patre del
Territorio, e d'altronde concorreano ad udiflo: e uno in
fatti di essi su prade amico di Geminian Montanni, e
del N. U. Corraro, Matematico di gran nome, in Casa del
quale dimorò a lungo in Venezia pria di passare a Roma,
dimestico e familiare dell' Abate Bianchimi.

In proposito poi di ciò che scrisse l'Armellini, la discorre cost (c): Evi in Assummia, Geometria, Arithmetica, altisque Mathematicis disciplinis pluvimum versatus ac celebris, de quibus quamplusima reliquis MSS.; quoma somen major, ac poster para ablata post ejus obisum fuis: illa vero, que plagiariy essuggerusus manus extans in Bibliosheca ejustem Monasterij (S. Felice di Vicerza) in bos libros distribus.

I. Aftronomicorum . Lib. I. in 4.

II. Scripsura Mathematica . Tom. I. in 4.

III. Opus Arishmeticum, ac Geometricum. Tom. I. in 4. IV. Dialogo della Laguna di Venezia, con lettere diverse

fopra la stessa materia. Vol. I.

La verită è, che i plagiarii convien dire, che ne abbiano trafugata davvero la maggior parte; poichè il P.D. Placido Carrolari, Bibliorecerio, foggetto affai dotto ed amabile ( della cui amicrizia mi pregio) frugò ovunque meco, a difte le fue diligenze ad ogni fito il più rimoto di quella copiofa sua Biblioreca, e nulla rinvenne del nostro Aurore, strorchè in un picciolo Volume:

Odoar-

<sup>(</sup> a ) Tom. II. pag. 118. ( b ) Lib. IV. flampato, pag. 181.

Odoardi de Tonsis, Opus Arismesicum, & Geometricum; in quo continetur Arismesica: de proportionibus cum Arismesica: de proportionalitatibus. De Triangulis reciilineis, & de Trian-

gulis Spharicis Speculativa & practica .

Intorno al Dialogo fopra la Leguna, egli è bensì traferito di propria mano per fua istruzione, o sia per vaghezza dal P. Odoardo: ma lo compose Marcanonio Cornaro nel 1602. (a); e sono in esso interlecturori Orravio Fabris, Giramo Pontara, Alessando Bantizado), e sirolamo Gallo, che in

allora servivano il Magistraso delle Acque.

Il Barbarano peraltro invece dice (b) di Odoardo, che inventò Egli la maniera di moltiplicare nei Telescopi i Crifalli obbiettivi, concavi per una parte, e per l'altra convessi, con che veniva l'oggetto ad ingrandirsi per modo, che si poteva distintamente vedere in una distanza grandisfima; ficcome in fatti avvenne di un Foglio scritto, che situatoli ful Colle Berico si leggeva benissimo dal Convento di San Felice distante un miglio. Dice inoltre, che con l'uso del Mercurio dimostrava il vacuo, ritrovato ( così il Barbarano (c) dal P. Valeriano Cappuccin Milanese; ma sopra ogni altra si su rara però ( e forse incontrastabile ) l'invenzion del Binoculo . Il funnominato Don Andrea Chiarello ebbe dal suo Maestro dal Toso quest' Occhiale Binoculo, e fattolo considerare dal Fardella Pubblico Professore nella Università di Padova, esso Fardella lo spedi all' Accademia delle Scienze di Parigi, dond' ebbe attestati dell' applauso, e della lode data all'inventore Italiano: di che facea fede vivendo il dottifimo Signor Canonico D. Giovanni Checcozzi; e afferiva di averlo udito a narrare dallo stesso Fardella.

Di esso Binoculo, e della maniera di sabbricarlo, trattò in appresso (senza però mai nominare l'inventore Italiano) il P. Che-

<sup>(3)</sup> Apparisce alla pag. 3t. di esso, (6) Cap. LX. MS. pag. 497. e nelle teguenti. (6) ibidem MS.

P. Cherubino d' Orleans per l'appunto Cappuccino, (il quale o migliorò per avventura, o perfezionò il ritrovato ) in questo Libro: La Dioperique Oculaire, ou la Theorique, la positive , & la Mechanique de l'occulaire Dioperique en souses ses especes, par le Pere Cherubin d' Orleans, Capucin. a Paris 1671. in foglio; e di qui è nato un ragionevol sospetto, che tutti gli Scrissi Matematici del P. dal Tofo palfati fieno col Binoculo in Francia ( a benefizio del proffimo ) .

Del rimanente il P. Odoardo era Priore del suo Monistero di San Felice l'anno 1650. (a); e cuoprì, in varj tempi con molto decoro le cariche della sua Religione; ma in qual' anno passasse a que' più, non mi avvenne di rilevarlo. Di esso parla anche Girolamo Gualdo nella sua Vicenza Tamifata, ma per ispicchio, e nulla aggiugne al già detto.

(a) Cosl il P. Barbaran nelle fue stampate si ommisero di moltissime co-Opere Manoscritte, presto i Nobili Signori fe, e forfe le più importanti . Conti Conti; giacche nelle Opere postume

#### 

Sono di BERNARDO ROSSI Vicensino, le cofe seguenti: 1. La Galeria Savorgnana. In Vicenza 1674. apprello Giacomo Lavezari. in 4. II. La Glorie del Sindico de' Leggisti Aleffandro Magre. Padova, Pafquati. 1066.

III. Brenno Addolorata. Ode nella Partenza di Giacomo Vitturi dal Regimento di Viernza, prodotta da Giacomo Sermondi. Viernza, per Amadro. 1666. in 8.

1V. Ode nelle Novze Malafina , a Gorzaga. Verma per Merle 1670. in 8.

V. Ode nelle Novze di Alvife Perio. Padeva per Pafquati 1670. in 4.V. Regab.

VI. La Vifione. Ode Panegirica Gio: Cornaro. Vicenza per il Lavezari in 12.

#### \*\*\*\*\*

GIANJACOPO ROSA Vicensino, Dotter in ambe le Leggi, si dice Autore dell' Elpino Infelice . V. Davila Parte prima .

Anno

#### Anno 1652.

### ALFONSO LOSCHIA



D. L. Padre di Alfonfo Lofchi fi fu il Conte Fabrizio Figliuolo di Nicolò, di quel Nicolò famolto, che per quaran' anni continui fervì in guerra valorofamente la Francia fotto i 4 Monarchi, Francefeo primo, Arrigo fecondo, Carlo mono, e Arrigo tetzo; che

dagli stessi muniscentissimi e magnanimi Re ebbe l'onore di poter innestare nello Sremme proprio i 3. Gigli d'ore, e di estre eletto Commissario Generale in Lussia, e Tenente Generale d'Infanteria; che dalla stessi amo di Arrigo II. chbe il Collaro di San Michiele, e sinalmente la grazia che s'interponesse pressione sa serenissima nostra Repubblica per liberarlo dal Bando, in che cera incorso.

Accoppiò Alfonfo allo splendor della nascita l'amore alle Lettere ed alla Parria; e riuscì un ottimo Storico, un plausibile Poeta, e mercè la molta eloquenza un utilissimo Cittadino.

Fu

Vol. VI.

X

Fu Egli in fatti, che spedito a Venezio in figura d'Indiciadore in compagnia del Commendasor Pietropado Bissari per ottenere un assemble sopra le Condanne Criminali a favore dell' Accademia Olimpica ( di cui più volte su Prencipe); nonostante le valide opposizioni, e l'impegno del Terrisorio, che riputavasi pregiudicato ottenendolo, perorò di maniera che venne a pieni voi esfaudito.

Per rapporto poi alla Psessa, se non su eccellente nella Issiana, lo su certamente nella Lasina: e i molt suoi Verssi impressi dopo i Problemi persuadono chiunque ha un po' di sapor di Posssa; anzi vennero per l'addierto apprezati per modo, che alcuni per sin si fecero a sospetate (ingustamente), che gli avesse accattati dal suo Bisavolo il celebre Ausonio.

La Storia peraltro su la Provincia quasi, in cui Alfonso si distinse davvero, e per cui si rese noto alle Nazioni medesime più rimore; ma singolarmente a Roma, e alla Francia, per la quale dimostrò il genio, che ereditò dai Maggiori, e si situdiò le maniere tutte di vieppiù sempre illustrata.

Ecco ciò che mise alle stampe:

1. Compondi Historici del Conre Alfonsa Loschi, Vicentino, Accademico, Infensiro, Olimpico, e Riacceso. Confacrati alla Maessa Colimpico, e Riacceso. Confacrati alla Maessa Constantina del Cristianissima di Luigi XIV. Re di Francia, e di Navarra. In Venezia, appresso sino Pietro Pinelli 1652. In foglio. Di esti Compondi se ne secero più ristampe, locchè è tessimonio dell'incontro che ebbero: la quatta sche ho stoto i cochio) sè stata nel 1664. con aggiunta dei più memorabili successi del Europae, e di Levante: in Vicenza appresso Giacomo Amadio; e de à adornata degli Arbori Gernalogici della Real Cesa di Francia, delle Case d'Austria; dei Dominatori dello Stata di Milano; degli Oriomani, delle Case Reali d'Ingbiterra, Svozia, & Pinada; della Repubblica di Venezia, e de l'uoi Stasi; dei Duchi di Savoja, e Tossana; di que d'Ferrara (ora Medena, e Reggio); se di Duchi di Mansova;

dei Marchesi di Monferrato; dei Duchi di Parma, e Piacen-24; di Urbino, e della Mirandola: ed è un Compendio universalmente applaudito.

Il. Commentari di Roma; in cui discorre con somma erudizione dei primi abitatori del Lazio; come Roma fosse edificata da' sette primi Re, che la governarono; del suo stato sotto de' Consoli; delle ricchezze, forze, estensione del dominio, potenza, milizia, Magistrati, Sacerdozio: delle guerre civili, e delle esterne; e finalmente de' Cefari usurpatori della libertà della Repubblica : con inoltre la Serie degl' Imperadori fino a Leopoldo Ignazio Augustissimo Regnante Oc. in Vicenza 1668. apprello Giacomo Amadio in 4. Di questi Comentari scrive Gregorio Lesi in questa gui-

" Alfonfo Conte Lofebi, cb'è l'altimo, ebe ba raccolto tut-,, te le forme del Governo della Repubblica Romana, e che , ne ba feritto li suoi Commentari di Roma; ci da buonif-" fime istrutioni fopra tali materie, e si può creder che sia-, no da stimarsi, giacebe più volte sono state stampate, e ri-

" flampate Oc.

III. Prolusioni, e Problemi Accademici, giovanili esercizi del Signor Conte Alfonfo Loschi, raccolti, e dati in luce da Giacomo Amadio. In Vicenza, per lo stello. 1665. in 8. ( E qui è dove si leggono i di Lui molti Versi bellissimi ) .

Lasciò poi MS. un Volume: di cui parla Egli così :

" Sfortunate furono le mie fatiche, quali con tanto studio ,, applicate versarono nel ricercar manuscritti, Diarij, relatio-,, ni , e memorie della Corte Romana per formare com' io pro-, mifi nella mia prima Editione in Venezia un copioso Com-, pendio con sisolo di SANTA SEDE, nel quale presi a , descrivere :

, L' Autorità suprema del Papa . Varie forme , e modi an-" sichi e moderni nelle eletioni de Vicari di Gesu Cristo. " Stati , Donationi , Titoli , e Feudi di Santa Chiefa . Domi-,, nio di Roma. Varietà de' governi degli Imperatori, Preses" si , Esarchi , e Re , con le soversioni inferite da Barbari . " Rovine, e diffolutioni in Italia. Entrate della Santa Sede, , e del Papa . Conditione degli Uffizij di Roma, loro rendi-, ta , e ministero . Sede vacante , O ingresso in Conclave . , Cerimonie, e fontioni, creato il Papa; sua calata in San " Pietro, e coronatione. Cavalcata, e possesso in Laterano. " Compendio delle Vite, & attioni de' Pontefici con li successi , de' fuoi tempi fino a Nicold IV. 1288. Conclavi da Celesti-, no V. ad Aleffandro VII. 1655. nelli quali si portano li " modi, e pratiche delle creationi, e de proposti soggetti. Gli 3, avenimenti più curiosi caduti ne loro governi . La grandez-3, za, parentele, dignisà, titoli, ricchezze lasciate a Nepoti, , e congionei, con alere peregrine notitie. Così pretesi d'haver , adempito la mia promessa, havendo pur anco spedito la se-" rie degl' Imperatori di Oriente, e di Occidente.

" Rimessa ( ecco perchè credetti opportuna la prolissa di-" stela) questa mia elaborata, e studiosa fatica alla revisio-,, ne , prese concesto di essere di molta ponderatione , e rifles-" so in riguardo di qualche materia, da alcuni stimabile non andoversi dare alla luce, onde mortificato sta nelle mie mani a il Manoscritto .

Quel che sia seguito di quest' Opera non mi è noto. Potrebb' effere tuttavia in istato di comparire un qualche giorno alla pubblica luce: e chi fa, che non fi manifestino quella volta con vergogna loro i plagiarj .

Ritornando alla prima di Lui cosa, che sono i Compendi bistorici ; il Sig. Marchese Scipion Maffei fi lagna del Fontanini, che ne' Libri Storici della fua Biblioteca non gli abbia registrati (a): e pure ne segna non una, ma sei Edizioni.

Il Dottor Vigna nel suo Preliminare sa un cenno di Alfonso (b), come di uno Storiografo della Patria: e con qualche

<sup>(</sup>a) Elame fopra il Fontanini , a (b) a cat. 101. car. 47.

che ragione; perchè per 10. intere facciate dalla pag. 349. alla 359. degli fiesti Compendi ne discorre profusamente. Nè posea in un Compendio dir certamente di più, a mio giudizio; nè dirlo meglio, o farle più onore.

Se non si disse l'anno precisamente in cui nacque, l'anno però emortuale di Alfonso si sa essere stato il 1668.; e ciò si raccoglie dagli Assi autentici dell' Accademia Olimpica,

che ne fece memoria (a) .

Il Cavalier Zorzi nella Viceoza illustre per Lestere (b) gli avea satto un Elagio corrispondente al molto suo merito; e avrà date di Lui più notizie che a noi non pervennero: ma la fatalità, distrutti anche quei Documenti, ne refe più sterili che non vorremmo.

(a) Presso il Signer Cancuico Bran- (b) Da Lui stesso consegnata alle fiamme.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

M'avvengo nella Biblioreca Fonsana Parte II. col. 2011. nelle parole feguenti: SIMONIS SIMONIJ Picentini, de vera Nobilitate: Ven. 1664. 4. Mi piacque di ricopiarlo; ma confesso di non saper nulla di più di quefto nostro 3.mms Simoni.

### 

Il Dotor FRANCESCO ZAMBONI de Silvij, Vicentino, nel 1676. stampò in Venezia, Un Diforfo in forma di 4. Del Dominio del Mare Adriatico, ovvero Golfo di Venezia, apprello Giacono Zattoni. Opera riputata molto.



Anno

# Anno 1654.

# PIETRO PAOLO BISSARI, CAVALIERE, E COMMENDATOR.



On è già vero, che questo Nobilissimo Cavaliere stato si a come alcuni vortebbono ) Commendasore dell'insigne Ordine Gerossimitono, ossia di Males: lo su della Religione della Milizia Grissima sotto il titolo della Immacolana Conezzion di Maria, sistituita da

Papa Urbano VIII. l'anno 1625. il di 12. Febrejo ad istanza di Ferdinando Dura di Mantova, Carlo Duca di Nivers, e Adolfo Conte d'Alsban: e questa volta al P. Barbarano riusci di essere ben informato (a).

E' superfluo gittar tempo intorno all' antichità, e allo splendore di questa Famiglia Illustrissima; essendos detto abbastanza nei Tomi antecedenti, e precisamente nell' Arricolo di Marteo, da cui Pierpolo discende (b).

Per conto poi della di Lui fingolare eloquenza, e della  $F_{a-}$ 

<sup>(</sup>a) Lib. IV. pag. 234.

<sup>(</sup>b) Vol. 11. Name XV.

Fama, che s'era acquistata colla sua molta sacondia, basti il ritaglio di una Iserizione lunghistima che si legge tuttora impressa a Lessere d'oro nella Sala, che mette nel Teatro Olimpico.

PETRO PAVLO BISSARIO
COM. COMMENDATARIO,
CYJVS IN ORANDO FACVNDIAM
ADVERSARIVS EXHORRVIT, PRINCEPS EXAVDIVIT, SIRÈNES ADRIATICI VELVT
MIRACVLVM SVSPEXERE:
(4) & ALPHONSO COM. DE LVSCIS PRO VIGES.
FISCI MVLT. IMPETRANDA LEGATIS SVIS
OLIMPICORVM ACADEMIA P.

MDCXL.

Il più lungo dell' Epigrafe, offia dell' Elogio, che comincia: Plaudire Mufe Oc. a non istancare chi legge, si
ommette (b).

Peraltro il nostro dotto Commendatore spiccò egualmente, e sorfe più, nella Poetica sacoltà, di quello che spiccassie nella Constoria: e quantunque, nato e vissuo in un secolo in questo genere pregiudicatissimo e guasto molto, participasse mocediariamente alcun poco della universal corruttela, a leggere però con rislesso le di Lui cose, non vi si scorge in esse a contaminazione in quel grado che rechi noja. Verfatissimo che era delle Lestere Greche, e Latine, scrisse in proposto della Tragedia in constronto del Dramma, con profindissima erudizione; e diè a quella con argomenti, a mio credere, dimostrativi, e perciò incontrastabili, la preferenza.

Le cose, che in più tempi compose d'ogni maniera di Poessa, son moltissime, nè per avventura le sappiam tutte.

<sup>(</sup> a ) Vedi addietto Alfonfo Lofco. (b) Barbaran, Lib. IV. pag 361.

Contuttociò darem qui tutte quelle che ci vennero fin ad ora a notizia, e le daremo coll'ordine degli anni, in cui le produsse.

A buon conto, fra le Lestere di Celere Rindldi (a) ne incontriamo quattro Seriste da Bologna al Signor Conto Pietro Paolo Bilfari a Viennza; con cui si congratula feco lui: nella prima, d'una Lestera in Rima colla data del 1615. nell'altra di un 18illio (che riportò un sommo applauso) nel 1619; nella terza, di certe Rima per Nozze, nello stello Anno, e nell'ultima di un Somesto sopra il nome di Anna nel 1620.

II. Le Scene Olimpiche. Trastenimenti Accademici del Rincorato (ch' era il di Lui Nome Accademico); e queste si veggono stampate in Venezia da Francesco Valvasense. in 8.

( fenz'anno ) .

III. Le Stille à Ipporene. Trastenimensi Poetici. In Venezia, per lo flesso Valvasiense. 1648. in 12. e sono Canzoni, e Sonetti. Il P. Barbarano in vece di stille d'Ipporene le chiama stille d'Ipporente.

IV. La Torilda. Dramma recitato in Venezia, e stampato dal suddetto Valvasense nell'anno 1648. ( di cui l'Allac-

ci non fa parola).

V. Le Vendette Rivali. Favola muficale: senza luogo, stampatore, ed anno, in 12. (Così L'Allacei nella Drammaturgia, ed in Venezia per il Valvasense in 12.

VI. La Bradamante. Dramma recitato nel Teatro dei SS. Gio: e Paolo di Venezia, l'anno 1650. in Venezia, pel folito Valvosense, l'anno suddetto, in 12.; ed in Milano per Gio: Pietro Candi 1658. in 12.

VII. Angeliea in India 1650. ) E questi son tutti
VIII. L'Euridice di Tessa 1658. ) Dremmi pubblicari
IX. La Romilda 1659. ) dal Valvasense, che
X. L'Endimione 1661. ) l'Allacci ignorò.

Qui

<sup>(4)</sup> Vol. I. a car. 3º. e Vol. II. a Bassolommeo Cocchi 1620. in 8. bas. 30. 46. 52., in Boltgea, ptello

Qui avvenne, che l'Elettor di Baviera Ferdinando Maria lo invitò a Monaco; e qui è dove ebbe campo di fipigare davvero il fuo talento, e dar prove affai luminofe della molta sua abilità, appunto nella bella occasione, che nacque il primogenito Elettorale Massimiliano Emanuele; in cui si videro alla luce Le

Feste della Elestoral Cistà di Monaco, dissinte in tre unite, ma vane azioni. Primo: Dramma Regio musicale. Secondo: Dramma guerriero. Terzo: Dramma di Fuoco. Adunque:

XI. Fedra incononsa. Dramma Regio Muficale. Azione prima degli applausi satti in Monaco per la nascita dell' Altezza Serenissimo di Massimiliano Emanuele, Primogenito dell' Altezza Elestroale di Ferdinando Maria, & Enrichetta Maria Adelaide & L. 1a Monaco, appresso Gioan Jeckelino 1662: in 4, gr. figur.

XII. Antiopa Giustificata. Dramma Guerriero. Azione seconda: ivi, lo stesso anno, in 4. grande.

XIII. Medea vendicata. Dramma di Fuoco. Azione terza:

ivi, nello stesso anno in 4. grande. Questi ite ultimi Drammi si veggon anche raccolti in un solo Volume, impresso eccellentemente, e corredato di 40. e più Rami d'ottimo disegno, quasi tutti in soglio, onde traluce da ogni parte la magniscenza di quell'

Elettore .

XIV. L'Erinto . Dremme Regio Mussicele , composto tra
he sestive accoglienze satte dalla Serenissima Cesa Elestrorele
di Baviera alla venuta dell' Eminentissimo e Reverendissimo
principe Massimilano Pandolso , Arcivescovo di Salzburgo .

In Menaco, per Giovanni Jeckelino 1671., in 4. (a).

XV. Mensa degli Dei. Alle Donne di Vicenza nel Teatro Olimpico. In Vicenza, per gli Eredi Amadio, senz'anno, in 12. (b).

VI

Vol. VI.

<sup>(</sup>a) Allacci nella Drammaturgia, col. (b) ivi, col. 523.

XVI. Confine del Carnevale colla Quaresima: Intermedi musicali ( a quattro voci ) per quella notte, a radunanza di Dame, e Cavalieri. Si trova stampato dopo le Vendesse Rivali (a), senza luogo, stampatore, ed anno, in 12. (b). XVII. Convito. Intermedio pastorale ( a due voci ) a Con-

vito di Dame, e Cavalieri; alludendo al loro nome, agli accidenti , alle condizioni . In Venezia, fenza stampatore , ed anno in 12. (c) .

XVIII. L'Ape della facra Atene. Libamenti dell' Eloquenza (d) .

XIX. Il Fuco del Costume (e) .

XX. I Coturni di Euterpe ( che il buon P. Barbarane diffe Costumi ) . Avvenimenti Drammatici (f) .

XXI. Le Leggi d' bonore. Istisuzioni Cavalleresche (g) . XXII. Le Bilancie di Marte . Ponderazioni di materia d' bonor (b) .

XXIII. L'Ozio del Cavaliere. Splendori del Gentiluomo nel suo riposo (i) .

XXIV. La Pace Guerriera .

XXV. La Corona dell' Esperide, contesta di Pel Val-Fiori Boscherecci. XXVI. Il Pensiero ne' Chiostri, in occasione valense d'una Monacanda . 1648. XXVII. Le Deità in Parnaso nel comparire in 12.

in Torneo . Tutte queste tre cose vanno unite alle Vendesse Rivali.

XXVIII. Vi è inoltre una di Lui Novella amorofa; la quale sta a car. 25. delle Novelle amorose degli Accademici Incogniti (k), stampate in Venezia dai Guerrigli, in 4. nel 1643. il Raccoglisor delle quali fu Giambatista Fusconi. Di

( a ) Vedi fopra .

<sup>(</sup>b) Allacci, ove fopra col. 210.

<sup>(</sup>e) ibidem col, 218. (d) Barbaran, Lib. IV. pag. 360. ( ) ibidem .

<sup>(</sup>f) sempre ivi. (g) ivi. (b) femper ibidem .

<sup>(</sup>i) ove fopra. ( f) t la fella .

#### WE ( CLXXI ) 20

Di questo illustre personaggio parla con parsimonia il Conte Giammaria Mazzucchelli negli Scristori d' Italia (a). Noi non abbiamo altri legittimi Documenti, che ne guidino oltre.

Il Tommassini nelle Glorie di Vicenza lo ricorda con lode (b); e nella Biblioteca Imperiali non è sconosciuto (c): ma nelle Glorie degli Incognii decamici Veneti si commenda molto, e si scrive di Lui [ come dice il Barbarano (d) eccellentemente, e se ne sa bonoratissima menzione.

- (a) Vedi alla Lettera B . (b) Vedi ivi al Nome .
- (e) pag. 70. col. 1. (d) Lib. IV. pag. 361.

La Femiglie Cophie Nobiliffine in Pierrez: ed abbiamo di ella lo Seritore VICENZO COGOLO, che balco la feguente Copres: Vicenzuj Coggii, Vicenziei, Adametaines ad prafilicom Merci Castieree. Erans com Geng. Hurrayoni Viffaji Estudio, Casta. O obfervas Medicinal, Chiliad, Ulme, apud Chriftin. Belthoffer. Kurnism 1676. 4.
La 22 Vander Linden. Zeros. pag. 1055.

### verses.

11 Du. D. VICENZ<sup>®</sup> ZACCHELONI fu un Sacredar da Male (Terra del Terrinero Vicenze del Cui abbiamo) .

"Nolla prima Pifia del Vicarian di Male, all Illufrifi, e Revernalit, Signer "Gies Bauffa Robini, Piferon di France, Oranne reziona a mone datta Communi di 13, Strember 1887, da Dur Vicaruz Zacabeloni Dattore, e Pubblica Precesare della di Padeya, Il Padeya 1897, il Padeya 1897, il regionale della Communi di 1897, da Dur Vicaruz Zacabeloni Dattore, e Pubblica Precesare della Colini di Padeya 1897, il Padeya 1897, il Padeya 1897, il regionale della Colini di Padeya 1897, il Padeya 1897, il regionale della Colini di Padeya 1897, il regionale della Colin



Апро

# Anno 1656.

# MARC' ANTONIO ROMITIA



Uesti su un Giurceonfulso di molta sama, un Avvocato di grido, e un buon Poeta. Fanno di esso menzione le Glorie degl' Incogniti (a), e Lorenzo Pigunia di Lui grande Amico, così qualiscandolo: ex munere politisssimi J. C. O perveteris Amici

Marci Antonii Romiti: e ciò a proposito di alcuni Versi di Benvenuto Campeloni (coò il Pignoria) Poera Vicentino dal Romiti a Lui regalati (b): e Carlo Ridolfi no cocasion che gli icee il sito Ritratto arrivò a chiamarlo: La Delizia delle Muse Latine (c). Si crede morto in Venezia, ove e efercitava, siccome dissi, con molto applauso nel Foro.

Scrisse le cose seguenti; delle quali non saprei dire, se ve n'abbia alcuna alle stampe.

I. Ve-

<sup>(</sup>a) alla pag. 325. (b) Nel Lib. III. dell' Isteria Augusta (c) Part. II. pag. 229. c 247.

I. Vestibulum Themidis, seu lumen pracedens ad Legum studia.

II. Colletta ex Historicis, Philosophis, Orasoribus, O Poetis, quæ ad Jurisprudensiam persinens, O in unum congesta, O digesta.

III. Carminum Libri duo .

IV. Elogia, Inscriptiones, & Epitaphia.

V. Stemma nonnullarum ex antiquis Familiis Romanis.

VI. Dialogo tra la Natura, e la Fede Cristiana. VII. Dialogo tra la Legge Divina, e la Fede Cristiana.

VIII. Meditazione fopra il Salmo: De profundis clamavi Oc.

IX. Meditazione fopra l' Orazione Dominicale.

X. La Vita di Martino Sandelli, Piovano di S. Martino in Padova.

Tutto ciò peraltro non mi avrebbe determinato a dilinguerlo con un Aritolo, e non abbandonarlo alle Note: mi ci determinò una di Lui Elegia, latina molto e graziosa, che trassi assumiata e lacera di un Amadio, tra le cui tenebre miseramente giaceva, e che mi compiacio di rendere pubblica. La compose per certo Camillo Scrossa, da cui discende la odierna Eccellentissima nostra Famiglia Patrizia.

Eccola:

# AD CAMILLUM SCROPHA, De ejus Nobilissima Familia Stemmate, Marcus Antonius Romitus I. C.

"Te prisca dixisse genus de gente Quirini
", Nobile testeur Stemma, CAMILLE, tuum.
", Dardanii Froceres magne Scropha aussice Rome
", Jecerum monitu semina prima Deum (a).

,, Hu-

<sup>(</sup>a) Vedi Virgilio, A.a. Lib. III. v. 389. Sec. e Lib. VIII. v. 42. e St. &c.

#### w弦 ( CLXXIV ) 公の

" Hujus & auspiciis fudie TREMELLIUS bostes (a), " Cognomen SCROPHÆ primus & inde tulit .

" Hinc est alsa Tue preclare Gentis origo;

" Et generosa Tuo stemmate Scropba nites . " Immemores Aquilis se commisere Quirites,

" Scropba quibus Divum munere letta (\*) fores. (\*) leta " Quum totum invictis Orbem facundet Alumnis,

" Illum perpetua qui ditione premunt. " Si Scropba audentes duxisset in arma Cohortes " Imperium flaret nunc quoque, Roma, tuum .

L' Elegia non può esser più a proposito; ed è, a mio gusto, asiai bella.

(a) Vedi Varrone, Lib. II. De Re surnal. Cap. VI. ruft. Cap. IV., e Macrobio Lib. 1. Sa-

## \*\*\*\*\*\*\*

Il Cav. Zorzi tra i molti Soggetti Vicentini annoverava il P. REMIGIO SCROFA Dominicane, che del 1655, flampò:

De invaliditate profificati Cr. Ma ho troppo contessi per dirlo piuttosso Venne:
petrò lo commis. Fu Lister Pubblica in Padeva.



Anno

# Anno 1658.

# GALEAZZO GUALDO PRIORATO CAVALIER.



Na lunghissima Vita di questo illustre Vicensino la scrisse già per fin dal 1726. il Cavaliere Michielangelo Zorzi ; la quale è inferita nel primo Tomo degli Opufculi Calogeriani (a) . Noi giusta le leggi , che ci fiamo prescritte, aggiugnendo ov' è duopo, ne daremo un femplice estratto.

Nacque Egli adunque Galeazzo nell'anno MDCVI., il di 23. Luglio, di Nicolò Gualdo Priorato Kav., e di Antonia Roma (b): e determinatofi per tempissimo al mestiere dell' armi, appena di 15. anni militava nelle turbolenze di Fiandra, già fotto la disciplina del gran Principe d' Oranges, in compagnia di cui fu presente all'assedio di Breda (c). Conchiusa ivi la pace, ebbe prima un' Insegna d' Infanteria nel

( a ) a car. 229. (b) Famiglia Vicentina Nobilifs. eftinta.

<sup>(</sup> e ) Affediata dallo Spinola .

#### 峰 ( CLXXVI ) 為

Reggimento del Signor Altariva di nazione Francese; e poco dopo il Capitaniato di Cavalleria dal famolo Conte Ernesto di Mansfele, la cui fortuna per due interi anni si diè il piacer di seguire. Accompagnatolo in Ingbilterra, ripassò il Mare sopra una Nave Olandese, che naufrago, e di 700. persone, sole 13. non si sommersero: tra le quali Galeazzo, che approdato alla spiaggia d'Olanda, e soccorso dal Veneto Imbasciadore Michieli, mosse alla volta della Roccella per offervare l'affedio di quella Piazza, dalla costanza e dal valore del Re Luigi XIII. finalmente abbattuta. Qui appunto avvenutofi nell'antidetto Altariva, e ottenuta da esso una Compagnia di Fansi, alla testa di essi combatte l'anno appresso sotto Bolduch, e vi rimase ferito in un fianco: s'imbarcò poscia col Principe Maurizio di Nassau per andare nelle Indie, ma invece tipiegò bentosto, e scorse le Coste dell' Africa, e i Regni di Fez e d' Algieri. Dopo di che ripatriò . Tra non molto passò al servigio dell' Imperadore Ferdinando II. sotto il famoso Tenente Generale Cesareo Alberto Valstain Duca di Fritland : avuta però appena la carica di Sergente Maggiore nel Reggimento del Conte Terfica; perchè volle sostenere con troppo impegno il decoro della sua Repubblica a fronte degli emoli di essa, si vide costretto a rinunciare l'impiego; e allora fu, che in ricompensa del giusto fuo zelo il nostro Serenissimo Principe gli aslegnò l'annua pensione di 400. Ducati. Intanto del 1621., in ubbidienza alle pubbliche commissioni, sotto il Generale Gustavo Horn, che gli affidò una Compagnia franca di Corazze Suezzesi, fu all'affedio di Costantinopoli; e a nome della Corona dal gran Cancelliere di Svezia Oxenstern venne inviato a Venezia a intavolar dei trattati colla Repubblica istessa. In favor della quale rivestì poscia l'usbergo, e Colonello si ricinse la spada nel 1643, contro dei Barberini. Seguì la pace; e Galeazzo conduste prima 700. Cavalli licenziati dal Pubblico a disposizione dell' Elettor di Baviera; e poiche fu mefliere di servir novellamente il suo Principe invaso dal Tur-

#### GE ( CLXXVII ) SA

co, fece più leve di Reggimenti, e specialmente di quello di mille Fanti, che la nostra fedel Città di Vicenza nel 1646. offrì prontamente, e fagrificò generofa alle pubbliche universali premure. Nel 1652. il celeberrimo Cardinale Giulio Mazarino lo chiamò in Francia, perchè scriveste la Storia delle Rivoluzioni di quella Corona, e del suo Ministero: ed eseguillo il Priorato con tanta soddissazione non che del Ministro, ma del Re istesso, che oltre all'averlo dichiarato nativo di Francia, e lo creò Cavaliere dell'Ordine Regio di San Michele, e lo sollevò al sommo grado di Maresciallo di Campo. Anche il Sommo Ponsefice nel 1656. con un amplo Diploma lo abilitò, come se fosse Nobile Patrizio Romano, a tutte le dignità di quella Augusta Metropoli; e la Regina di Svezia Cristina nel 1659. e lo sece Gentiluomo di Camera, e suo Inviato alle Corti straniere: col qual carattere in fatti e intervenne alla Pace dei Pirenei, e si recò in Ingbilterra con offerte di matrimonio tra la Regina Vedova, e quel Re : e maneggiò alcuni affari dell'ultima rilevanza col Conse di Fuenfaldanna Imbasciadore di Spanna a Parigi; e dopo di avere accompagnata la Reina da Amburgo a Roma, scorse e gli Elessorasi, e le principali Cistà dell' Impero, a raccogliere ajuti da ovunque per la Serenissima nostra Repubblica contro del Turco: (la quale per gratitudine mosu proprio lo cred folennemente Cavalier di S. Marco ). Finalmente trovandosi nel 1662, in Ratisbona, invitato dal Principe di Porzia primo Ministro dell'Imperadore Leopoldo I., preso congedo dalla Regina di Svezia passò a Vienna Storiografo insieme di quel Monarca e Consigliere di Stato, per fino al 1678., in cui trapassò; ma non in Vienna, come vorrebbe nella sua Bibliotheque Historique de la France il P. le Long (a), ma in Vicenza sua Patria; e su qui seppel-

<sup>(</sup>a) pag. 504. num. 9604.

Vol. VI.

pellito nella Chiesa di San Lorenzo de' PP. Minori Conventuali, nella Tomba medesima de' suoi gloriosi Antenati.

Ora questo insigne Uomo scrisse moltissime cose, che accenneremo; peraltro meno consusamente, che sia possibile.

I. Il Guerriero prudente, e politico: che si stampò prima in Venezia pet il Bertani nel 1640. in 4., e si ristampò nel 1641. in Bologna, per Giambatissa Ferroni in 12.; e di cui si parla nelle Glorie degl' Incognisi.

11. Il Maneggio dell' Armi moderne, con un breve compendio fopra le Guardie, Quartieri, Fortificazioni, e Artiglieria. In Vicenza, per Giacomo Amadio 1642. in 12.; di cui pure

si sa cenno nelle suddette Glorie.

III. Historia della Vita d'Alberto Valstain, Duca di Fritland, data suori A Lion Chez Jean-Ayme Candy, rue du Puy-Pelu a l'Enseigne du Dauphin 1643. in 4. La tradusse in Lasino Giuseppe Arnodio, e si stampò in Rossoch in 8. (a).

IV. Historia delle Guerre di Ferdinando II., e Ferdinando III. Imperatori, e del Re Filippo IV. di Spagna contra Gustavo Adolfo Re di Svezia, e Luigi XIII. Re di Francia, fuccossi e dall'anno 1630. sino all'anno 1640. sa Venezzia, prefico il Burtani 1640. in 4 Questa Sveria si stistampo l'anno appresso in Bologna, per Giacomo Monsi, e Carlo Zenero, anch'essa in 4. Se ne vede inoltre un' Edizione di Genova.

V. Delle Historis Tomi 4. In Venezia, prima presso il Bertani 1648. in 4., poi per lo Turrini 1651. in 4., e sinal-

mente in Francfort in 4. per Solimano Lobaseria .

VI. Historia delle Rivoluzioni di Francia, con la continuazione della guerra fra le due Cerone, con un'aggiusta d'altri accidensi eccorfe in Europa fine alla Pace de Pirenai: stampato in Colonia per gli credi di Pietro della Place, nel 1670. in 4; riprodotto in Venezcia in foglio.

VII.

<sup>(</sup> a) Nelle suddette Glarie degl' Incogniti.

VII. Historie di Francia, divisc in due Parri, in foglio, in Venezia, e in Parigi. Libro che si accrebbe in appresso, e in ristampò in 4. in Colonia; e che si tradusse in Inglese prima dal Duca di Montmouth, e poi da Guglielmo Brant, e s'impresse in Londra in soglio.

VIII. Scena d'Uomini illustri d'Italia, conosciusi da Lui singolari per nascista, per virrit, e per fortuna. Scampossi pri ma in Augusta per gli Eredi di Gio: Battissa Corte e 1658. in 4.; indi in Venezia per Andrea Giuliani nel 1659.

in 4. (a).

IX. Vite, & Azioni di Perfonaggi Militari, e Politici.

In Vienna, appresso Michele Thurmayer, nel 1674. in 4.

X. Historia della Sacra Real Maestà di Cristina Alessandra, Regina di Suezia. In Venezia, per il Babba 1656. in S.; e in Modena lo stello anno, e nella stella forma, appresso Bartolom. Soliani.

XI. Historia del Ministerio del Cardinal Giulio Mazarino, Primo Ministro della Corona di Francio, divisa in tte Tomi. In Colonia 1669. in 12. In Amsterdam, e in Parigi, tradotta in Frances nel 1671. in 12. Ed in Venezia presso si propo Prosono nel 1678. e nel 1683. Venne tradotta anche in Tedesco, e in Inglese.

XII. Vita, e Condizioni del Cardin. suddetto. In Colonia 1662. in 4. e in Lingua Francese; in Lingua Tedesca, Francsort 1665. in 12.; e in idioma Inglese, Londra 1669. in 12. II P. le Long (b) loda molto quest Opera.

XIII. Arse della Guerra: che sorti in Vienna per Michele Thurnmayer, Stampator Academico nel 1672., ed in Roma per il Bernadò nel 1681. sempre in 12. Quest' ultima Edizione ( diceva il Zarzi: poichè io non la vidi) è articchita di alcune particole di Ginseppe Leoucini, Cistadin Fiorentino, della radice Quadra, e del modo di Squadronare.

XIV.

<sup>(4)</sup> Vedi Teiffier alla pag. 98. (b) ove fopra.

XIV. Historia di Ferdinando III. Imperatore: dedicata alla S. C. R. Maestà di Leopoldo Cesare. In Vienna d'Austria, appressio Martero Cosmerovia, stampatore di S. M. Cesarea. 1672: in soglio. Sono Tomi II. con 63. Ritratti in Rame d'Imperatori, Imperatrici, e Principi, con inoltre molti altri Rami di Battaglie, Piuzze, e Carte Geografiche.

XV. Trattato univerfale delle notizie dell'Imperio, fue Leggi, e coffinzioni, Succeffindi di Principi, Interessi di Stato, Legbe, Paci, Unioni Oc. con relazioni di varie Corti, c Stati. Quello Libro è dedicato alla Serenissima e Potentissima Republica di Venezia, e si stampo in Vienna per Mi-

chele Thurnmayer , 1674 in foglio .

XVI. Trastato della Pace conclusa (a Pitenni) sta le due Corone, con l'abbeccamento dei due Re, l'anno 1659., divisia in due Parti. La prima Edizione è quella di Brenes, appresso Nicolas Kork, nel 1664. in 12., e la seconda è quella di Colonia per Pietro della Place 1669. in S. Fu stampato anche in Hamburgo, tradotto in Lingua Francese; e nella Latina da Pietro Auxenio. Della seconda readuzione sen se paralo anessi Anti di Lipsa dell'anno 1710. (a) Recudi bie etiam curavit ( Isacco Volnar ) Pacem Pyremam, bujusque Hissonium Galexis Qualdi in Leximum Sermonem a Petro Auxenio conversam; e la prima è insertia nel Tomo IV. del corpo del Jus Pubblico dell'Imperio. Francsor 1710. in soglio.

XVII. Il Testro del Belgio, o sin Deservizione delle disinette Provincie del medessimo, con le Piante delle Città, e Fortezze principali & I. In Francsor nel 1683, in foglio. Adornano quelto Libro 120. Rami, oltre alle Carte Geografiche &.

XVIII. Historia di Leopoldo Cesare, contenente le cose più memorabili successe in Europa dal 1656. sino al 1670. Dedica-

<sup>(4)</sup> alla pag. 523.

ta alla S. C. Real Maestà dell' Imperatrice Leonora Oc. E' fornita di più Ritratti de Principi, Generali, Ministri, con Affedi di Piazze, e di Battaglie in Rame : ed è divisa in tre Tomi, stampati in Vienna d' Austria, appresso Gio: Battiffa Hacque: i primi due nel 1620., ed il terzo nel 1674. in foglio .

XIX. Consinuazione della fuddetta Istoria, nella quale si descrive la Ribellione dell'Ungberia, e quanto e successo dal principio della congiura fino al 1676., in Vienna appresso

Elena Thurnmeyerin Vedova 1676. in 4.

XX. Relatione delle Cistà Imperiali , & Anfiatiche di Colonia , Lubecca , Bremen , O Hamburg , in Leyden 1668.

XXI. Relatione dell' Arcivescovato di Saltzburg, delli Vescovati e Principati di Bamberg , d' Eistet , e dell' Abbazia di Fulda, in Colonia appresso Pietro della Place 1668. in 12.

XXII. Relatione del Governo, e Stato delle Città Imperiali di Norimberg , Augusta , Ulm , e Francfors , in Colonia appresso Pierro della Place 1668. in 8.

XXIII. Relatione della Corte, e flati del Serenissimo Ferdinando Maria Elestore di Baviera , in Leyden 1668. in 8.

XXIV. Relatione degli Elettorati di Magonza, e Colonia, delli Vescovati di Herbipoli , Munster , Paderbona , & Ofnabruch; in Colonia prello il folito Pietro della Place 1669. in S.

XXV. Relationi delle Corti, e Stati di varj Elettori, O' altri Principi Ecclesiastici di Germania, nello Stato, che s'attrovavano gli anni 1663. 1664., in Colonia appresso Pietro della Place 1669. in 8.

XXVI. Relatione della Corte, e Stati del Serenifs. Filippo Guglielmo Duca di Giuliers, di Neuburg O'c., in Colonia pref-

fo il suddetto 1664. in 8.

XXVII. Relationi delle Corti, e Stati di varj Elettori, O' altri Principi secolari di Germania , nello Stato , che s'attro-200vavano negli auni 1663. e 1664., in Colonia presso il della Place, nel 1669. in 8.

XXVIII. Relazione della Corre, e Stati del Serenift. Alberto Criftiano, Duca d'Holfèrin, di Slefvic, di Branfuvic, e Luneburg, del Conne d'Oldemburg, dell'Elestor Palazino, del Duca di Metelburg Oc., in Colonia presso Pierro della Place, 1668. in 8.

XXIX. Relatione della Città di Fiorenza, e del Gran Ducato di Toscana, sotto il Regnante Gran Duca Ferdinando II. in Colonia, appresso Pietro della Place 1668, in 8.

XXX. Relatione della Cistà di Genova, e suo Dominio. In Colonia presso il suddetto, e nel suddetto anno, e nella forma suddetta.

XXXI. Relatione delle Provincie Unite del Paese Basso. In Colonia presso il suddetto nell'anno e forma medesima.

XXXII. Relatione della Cistà e Stato di Milano, fosto il governo dell'Eccellentifs. Sig. Don Luigi de Guzman Ponze di Lione. In Milano appresso Lodovico Monza 1666. in 4.

XXXIII. Relatione della Signoria di Lucca, e suo Dominio. In Colonia appresso Pietro della Place 1668. in 8.

XXXIV. Relatione della Gittà, e State di Bologua, ove fopra. Ed è da notare, che tutte le fuddette Relazioni però ed alcune altre unite a codelle, siccome è quella delle Corti, e Stati de' Serenifi. Landgravij d' Haffia in Caffel, e Damplar, si flamparono pocicia taccotte in un Tomo foloci che, per attestato del Cavalier Zorzi, sece sede a' suoi tempi il Sig. Apollola Zeno (a).

XXXV. Leitera all Emimentifs. Card. Barberino, Decano del Sacro Collegio, con la quale fi dà ragguaglio a S. E. di quanno è passar per l'Augustifs. terzi Sponsali di S. M. Cesarea, col più , che di festivo e riguardevole i è fatto nella

Ce-

<sup>(</sup>a) Opufc. Caloger. Tom. I. pag. 369.

Cesarea Corte per tutto il corso del Carnevale dell'anno 1677in Vienna d'Austria : apprello Gio: Battista Hacque 1677. in foglio.

XXXVI. L'Uomo chiamato alla memoria di se stesso, e della morte: in Vienna appresso Leopoldo Voigt, 1671. in 4.

XXXVII. Vite de Principi della Cosa Reale di Savoja, principiando dal Duca Emanuele Filiberto sino al Regnante Vittorio Amadeo II.: in Colonia per Pietro della Place, in

foglio, fenza anno (a).

XXXVIII. Il Governo moderno degli Stati d' Europa MS. Hissione des revolutions, O monoment de Naples, pendan les annèes 1647, e 48. readuit de l'Italien du Comne Gal. Gu: a Paris, chez Piges 1654 in 4. Così di questa Traduzione il Cavalier Zorzi, appoggiato all'autorità del suddetto Signor Apollo (b).

XXXIX. Le Miserie della Virth nel secolo presente. Quest' Opera a tempi del Zorzi era tuttavia Manoscrista, e registrata appena nelle Glorie degl' Incognisi (c); ma non si

sa, se in appresso veduta abbia la luce .

Di tutte quelle produzioni del nostro Galezze il maggior numero ebbe la sorte d'incontrare ovunque l'universale pubblica approvazione. Ciò nonossante v'ebbe a cui non piacque di alcune, ove lo stile, ove il smetodo, ed ove un certo artistio, o nel dissimulare, e nello accrescret. In satti nelle Vissoni Polistche (che sono Sogni, e Ragionamenti tra Posquino e il Gabbo di Rialso (d) si dice: che (singolarmente) peccò d'ommissione nella Vita del Mazarino, tacendo gli errori dal suo governo. A fronte di ciò perastro il celebre Ansonio Magliabecto di Fiorenza (e) ebbe a dire al P. Macstro Piermaria Grassi Agossiniano Vicensino (di al P. Macstro Piermaria Grassi Agossiniano Vicensino (di

<sup>(</sup>a) Quell' Opera ta mandò fuori il Figlio di Galcazzo.

<sup>(</sup>b) ove fuperiormente. (c) alla pag. 175.

<sup>(</sup>d) Stamp. in Germania 1671. in 12. (e) Apud Zorzi, in Opusculis Calegerianis, Tom. 1. pag. 363.

#### LOS ( CLXXXIV ) 29

cui a suo luogo ) queste precise parole: il Signor Conte Gualdo vostro Vicentino nella lingua Italiana è il migliore Ssorico de' nostri tempi .

Di esso intanto fanno onorata menzione, e Gianfrancesco Loredano nelle Glorie degl' Incognisi (a), e il fuddetto P. Maestro Graffi (b) e il Vescovo Tommasini (c), e l'illustre Letterato Gio: Burchardo Menckenio nella Visa di Leopoldo Imp. pubblicata in Lingua Tedesca [ ove non disdegna di confessare che si valse a tesser la propria di quella del Gualdo (d]; e il Valier nella Storia della Guerra di Candia (e). e Giambatista Nani Cavaliere, e Procurator di S. Marco (f). ed oltre il Zorzi, il Zeillen (g) il Teffier (b), e il Konigio (i), e l' Haym (k), e cent' altri .

(f) Parte I. pag. 46r.

(a) ubi retro.
(b) De oriu & progressu bæresum Jo:
Wiciefi, pag. 368.
(c) Parnassus Eugeneus, pag. 22.
(d) Pubblicata in Lipsia l'anno 1707. (g) Parte III. pag. 99.

(i) Biblioth. verus & nova, pag. 368. ( k) pag. 30. e 74.

(e) pag. 506.



Anno

#### Anno 1660.

# P. D. GIAMBATISTA FERRETO MONACO CASINENSE.



A Storia di questo Monaco eruditissimo non può non essere breve, dacchè ad onta delle diligenze maggiori praticate da più, ed in più luoghi, le notizie però intorno ad esso riusciron pochissime, e quelle ancora confuse . Il P. Armellini istesso nella sua Biblio-

sesa dell' Ordine (a) in questo proposito è più parco che altrove ; ed io , che colla benigna assistenza del P. D. Placido Cartolari frugai ovunque, e negli Archivi, e nella copiofa Biblioseca de' Ss. Felice e Forsunaso di questa Cissà, ove pareva che i lumi avessero, dirò così, ad abbondare: rimasi affatto deluso.

E' adunque appena vero , che la di lui Famiglia abbia relazione coll' altra dello Storico celebre del 1300. commendato dal Muratori (b): e ciò folamente che fembra

<sup>(</sup> s ) Tom. II. pag. 22. ( b ) Resum Italic. Tom. VIII. ubi de Ferrerio.

incontrastabile egli è, che se il nostro Ferrezi nel 1672. contava 33. anni di età, siccome asserie egli stesso dello (a), nacque adunque nel 16392: locchè accordato, non è poi concepibile, come potesse professar appunto in San Felice nel 1656., vivere 36. anni, e morire nel 1682. E in statti il solo P. Armellini che ciò serille potrebbe sciorre il suo nodo a conto mio inestricabile (b): quando mai per avventura non avesse intesso di dire, che il Ferrezi visse 36. anni tra Benedirini; e che invece di scrivere, che morì nel 1692., in-avvertizamenta avesse l'aciato cortere l'82.

Intanto non si può porre in dubbio, che non sia stato il Ferresi nella stessa sua gioventù de' più bei geni, e degl' ingegni più selici della Patria, e del Secolo; precisamente per l' Ansianaria. Il solo Libro che di esso abbiamo alle

stampe è una gran pruova. Eccone il titolo:

"Muse Lapidarie: Antiquorum in marmoribus Carmina, se se Deorum Donarie Hominumque Illustium obliterata Monumenta, O dependita Epitashia: cum Rerum perpetra, tarum publicis incisi lapidibus, quibus Templorum Ate, voivu in tabellis, tenum Sylebate, morstourm populora, Faciorumque Diagliphica nestata injunt: Visa in Urnit, Faciorumque Diagliphica nestata injunt: Visa in Urnit, Faciorumque Diagliphica nestata injunt: Visa in Urnit, Faciorumque Ementi, Columnis, Obelicis, plumbeis Laminis, Tabulique Eneits signo carminum: Qua omnia, Lariali feulpa Sylo, O variis locis reposita, asque in-

", venta", ln/icipionet Antiquissimis explanant, expenduntque me", ln/icipionet Antiquissimis explanant, expenduntque me"morie exceptae notis bissories, in quibus reconditarum omi", um retum Gentilium, tum sacratum, quam Prophantum,
"Publico Privatoque jure perbibetur mentio, triplicique
cognita Indice: Authors Joanne Baptiss Ferrecio. Verona
1672. Typit Arnonis de Rubeis, in foglio.

Chi non in propule la nena o divid verolio il niscere di

Chi non fi prende la pena, o dirò meglio, il piacere di leg-

<sup>(</sup>a) In Prafatione ad Lefforem. (b) ubi fuperius.

leggere, e di esaminar questo Libro, non può formarsi una giusta idea, e restare persuaso della erudizione profonda e vastissima del suo Autore, che dissotterrò ed illustrò a meraviglia tanti Monumenti antichissimi, ed avvolti fra tenebre insuperabili. Volò bentosto la Fama di esso oltre i brevi confini della nostra Italia, e arrivata in Parigi agli orecchi del Re Luigi XIV. gran Protestore degli Uomini di Letsere, volle pronta istruzione e del Soggesso, e del Libro dedicato appunto al Delfino: Serenissimo Ludovico Borbonio Galliarum Delphmo Ludovici XIV. Filio ; e poiche n'ebbe quel vantaggioso dettaglio che meritava, non tardò punto e ad assegnare insieme un'annua cospicua pensione al Ferresi degna d'un Re, e ad invitarlo con promessa di largo premio a Versaglies per Antiquario, e Storiografo della Francia . Vi si accinse in fatti il P. D. Giambatista pien di fervore; e farebbe riufcito per eccellenza nel doppio onorevolissimo incarico, se sopraffatto non lo avesse per viaggio un' atroce infermità oftinatiflima, che in quei verdi anni dopo un lungo conflitto se lo rapì, e privò la Patria, l'Italia, e la Repubblica Letteraria di un vero lume .

Ove precisamente accadesse la disgrazia fatale, e in qual Città o Territorio ripolino le di Lui offa, rimale ignoto: e ciò che è più deplorabile, non si rilevò mai fin' ad ora, che sia avvenuto di que' tanti preziosi Scritti, che trasportava con seco in Francia per ultimarli del tutto, e consegnarli alle sampe.

Fa di essi Egli stesso un cenno al Lessore nelle sue Musa Lapidaria: ed è pregio dell'opra lo trascriverne i titoli, se non altro a compiagnerne la grave perdita.

I. Bibliothecarum deperditarum Opus : ove protesta di avere uniti i titoli di cento mille Trattati: Ascendunt, possum dicere, ad centum millia, tam Gracorum, quam Latinorum.

II. Antiquorum subterranea .

III. De Antiquorum Genio : ove della varia superstizion de' Gentili, per Deos manes, Lares, Lemures, Larvas, Spe-Ara, Visiones, Umbrarumque terriculamenta. IV.

IV. De Antiquis Collegiis, & Sodaliciis, vel Corporibus tam publicis quam privatis, & de eorum jure, & privilegiis. V. Hymnodia Veterum, Precationes, Supplicationes, impre-

cationesque, tam publica quam privata ad Deorum pulvinaria, O in Larariis.

VI. De Summano Deo; seu detestabili Domonum adoratione per Gentiles.

VII. De Theatro, sive de Priscarum Tragædiarum, Comædiarum, Fabularumque repræsentationibus variis.

VIII. De Veserum Triumpho : seu jure Triumphandi , sorma , bonore , asque præmio .

IX. De Senatu ; seu de Senatus Principe , Senatorum diguitate , ornatu , Senatus-Consultis , Decretisque Romanorum Antiquorum jam in mojestatem , O' in Rempublicam , Recensioribus nunc in Prototypon ad persettisssimam Politiam conslituendam

X. Musa Genij . Ad varia Musa constituenda specimen, tam apud Principem, quam apud Eruditum Virum .

XI. Epistolia ad Eruditos Viros: seu petitiones, consultazionesque litteroriæ.

XII. Vicentina Memoria: seu Antiqua Marmora expensa,

ubi plura babeutur de nostra Patria .

XIII. De Latinis Familiis, sam in Urbe, quam in Provinsiis. Lo Scartafaccio, offia un ammaffo di Carre indigeflo, interrotto, e confufo, in questo genere, si conferva gelosamente dal P. Bibliosecario di San Felice: ma senza studiavvi sopra moltissimo, ed ordinarlo, non è possibile trarne cosa che vaglia.

XIV. Antiquaria totius Corpus absolutissimum, in sex Tomos disessimum: la quale peraltro consessa un Opera, a cui non solo non avea data l'ultima mano, ma appena avea cominciata coll'idea di persezionaria a suo tempo.

Di esso V. Vigna Prelim. a car. 101., e Konigio, e Armellini.

Anno

#### WE ( CLXXXIX ) 20

## Anno 1662.

# P. LIVIO RABESANO MINOR OSSERVANTE.



On può estere molto nota la Famiglia di quello Autore, perchè Famiglia ignobile e occura di una Villa bellissima del Territorio Vicentino, che si appella Mont Orfo. In essa è nato però nell'anno 1605, un secessio possissimo quello Secolo, e riscer-

tabile molto per la sua molta dottrina.

Egli è il Rabefano, che in una età molto conveniente udì la voce di Dio, e vessi l'Abiso di San Francesso tra Minori Osfrevanti, tra i quali sigurò poscia in maniera, che non solamente divenne ben presto Lessor Generale di Filosofia e Teologia, ma Confusiore del Santo Usfizio in Vicenza, e sinalmente Ministro Provinciale (a).

Si distinse nella Filosofia di quei tempi, ed illustrò di proposito lo Scoso suo Maestro colle seguenti Opere, che suc-

cessivamente, e con plauso mise alle stampe.

I. Cur-

<sup>(2)</sup> Barbarane, Tom. IV. pag. 230.

I. Curjus Philosphicus ad mentem Doctoris fubrilis Joannis Dens Scoti, Ordnin Minosuma, pro tyronibus Scotifis, planiori Iglyo evaratus, ac in tres partes comiter divifus. Audira
Adam. Rev. P. Livio Rabefano de Monturfio, Vicentino, Ordinis Minor. Regul, Obfero. Alme Divi Antonij Provincia
olim Miniftro, Philosphie, ac Theologiae Lethere Cenerali,
Sandiffinangue Inquisitionis Vicentina (ecco tutti i fuoi titoli) Confultore. Pars prima comitner Logicam majorem, O'
minorem Venetitis apub Micolaum Pezgana 1665, in 4.

II. Cursus Philosophicus Oc. Consiner otto Libros Aristotelis de Physico audisu. Venetiis apud eumdem Pezzana 1665. in 4.

III. Cursus Philosophicus &c. Contines tres Libros Aristotelis de Anima. Ibidem, idest Venesiis, apud eundem Nicolaum,

IV. Curfus Philosophicus & C. Seeunda secunda partis Metereologicorum, quatuor libros Aristotelis complections, ac expendens. Venetiis apud Nicolaum Pezzana, sed anno 1668. in 4.

V. Cursus Philosophicus & c. Prima secunda partis, complestens quatuor libros de Calo, & mundo. Veneriis apud Pezzana 1672. in 4.

VI. Cursus Philosophicus Oc. Prima secunda partis Volumen alterum, completiens libros duos de Generatione, O Corruptione. Venetius apud eundem Pezzana 1674. in 4.

Quando Livio pallafle a que più, non ci sam presi la briga d'investigarlo, non essenti ca che interesti gran fatto. Balta che il cenno delle sue produzioni Filosphebe giustischi la nostra opinione intorno alla di Lui non ordinaria dottrina in quegli lanni pregiudicati.



Anno

#### WE ( EXCI ) NO

# Anno 1664.

# LIONORO VALMARANA.



I questa illustre Famiglia ( che per verità è delle principali , e delle più antiche di Vicenza ) abbiam celebrati sin qui varji Nomi: ma quel di Lionoro per questo Tomo è poi l'ultimo (a).

Nato Egli adunque in Vicenza ebbe in Siena la Nobile fua educazione, e fludiò non le belle Lettere folamente, ma ficuramente la Legge. E' fama, e tradizion costantifiima, che fortito avendo un talento straordinario, di 26. anni appena ferivesse quel Libro, per cui solo ci fam risolti di prendersi un po' di arbitrio, e di destinargli un dritolo .

Il Libro è il feguente; che peraltro non pubblicò altrimenti Lionoro, ma il Conte Cristoforo di Lui Figliuolo, per esso; e che indrizzò alla Maestà di Leopoldo I. Imperatore, al qua-

.

<sup>(</sup> a ) C: su di questa Famiglia un Archidiacono del 1180.

quale ricorda a tempo, e con molta grazia, le glorioso gesta degli Avi segnalatisi sempre in servigio, e a favor dell' Impero .

" Repetitio Legis Quoties Cod. quando non petentium partes pesentibus accrescant. In qua materia juris accrescendi dilu-, cide examinatur: Leonori Comitis de Valmarana Patritij Vi-, centini, Opus Postbumum , Sacra Cefarea Regia Majestati . Leopoldi I. Romanorum Imperatoris semper Augusti, Germa-, nia, Hungaria, Bobemia Oc. - a !Cristophoro Comite de Valmarana Auctoris Filio Sacratum. Venetiis Typis Io: Ba-

, ptifla Tramontini , 1684. in foglio .

Si fa menzione di questo Libro negli Atti di Lipsia (a), e si dà all' Autore di esso una qualificazione, e una lode che merita d'esser distesa. Leonorus Comes de Valmarana, qui L. un. C. Quando partes non petentium petentibus accrescant, peculiari Repetitione, eaque satis prolina exornandam suscepit , usus stylo buic scribendi generi admodum accommodato, ut dictionis majestate non minus quam decidendi felicitate Bartolum, Baldum, O reliquos istorum temporum Proce-

res expressife videatur .

Osferva poi Francesco Belli nella descrizione del suo Viaggio col Zorzi (b) nell' Ollanda, ed in Francia; siccome in quella occasione Lionoro Valmarana era in Corre, e con altri Cavalieri accompagnava l' Eccellentissimo Contarini, che era uno dei tre Ambasciadori, nel viaggio; e narrando di certe incombenze dirò così Letterarie che aveano que' Nobili Cortigiani, a intertenimento della brigata, ed a scemare la noja del Naviglio, e dell' acqua, il Conte Lionoro ( dice ) coi legitimi corsi della Filosofia ba acquistato all'animo una fermezza di molso sapere (c) , cosicche dir non si possa ch' Egli non fosse più che un asciutto Giurista, quando su insieme e un buon Filosofo, e un ottimo ragionatore .

Anno

<sup>(</sup>a) Tom. V. 12g. 450. (c) ibidem . (b) In Penez a pel Pinelli 1682. p. 37.

#### Anno 1666.

# P. ANGELO MARIA MARCHESINI CAPPUCCINO.



N Marchesini: Marcheninus: Notajo del Conose Uguccione, e del Sarco Palazzo: Comisis Ugosionis, O Sarci Palasii, Notarius (a); e Bartalomeo di Str. Gerardimo de Marchessino quondam Albertino del 1345. (b); anzi un Guidalimo Marchessini Notajo della Camera

Guidelino Marchesini Notajo della Camera per fin dal 1260. (c) dimostrano abbastanza l'antichità infieme, e la Nobiled di questa illustre Famiglia; da cui discende il buon Padre, di cui ragioniamo.

Fa di esso succintamente la Storia, e l' Elogio il P. Dionigi da Genova nella sua Biblioseca degli Scrittori Cappuccini; e lo dice di Patria Vicentino, e della Provincia di Ve-

Le tre Citazioni suddette s' incortrano, (a) La prima nei Tomo VIII. al-

la pag. 69.

(b) La feconda nel Tomo X. alla pag. 19. dell' Archivio di S. Tommefe.

Vol. VI.

<sup>(</sup>c) E la terza nel Tomo IX. S. Corona p. 3. Dal Zibaldone del Dotter D. Fortunato

Dal Z'haldone del Doster D. Fortunato Vigna, che era prima presso di me, ed ora è nella Pubblica Liberria di questa Città.

B. b.

nezia, Uom dotto, Professore di Sacra Teologia, un erudito ( cost ) Declamatore della Divina parola, e per la profondisà del suo ingegno da paragonarsi coi grandi (a): che scrisse più cole: plura Scripfit; e sono:

I. La Tromba Ninivitica , e la Faretra Profetica ; in cui fi contiene un doppio Corfo di Sermoni per le 40. Ore; e fi stampo in Bassano, appresso Gio: Antonio Remondini,

nel 1676. in 4.

II. L' Infedeltà trionfata , gesti , e trofei de' Santi Hermese , ed altri gloriosissimi Campioni dell' Esercito Porporato , Opera Encomiastica : che si stampo in Venezia, appresso Gia: Francesco Valvasense 1678. in 4.

III. Le Glorie di Thiene. Relatione dell'origine della divotissima Imagine di Santa Maria dell'Olmo, che si venera nella Chiefa dei PP. Cappuccini di Tiene : in Venezia , per

il Valvalenle 1679. in 4.

IV. La Confulsa d' Infedeli fedele: in Vicenza, per Gio: Berno 1684. in 4. Tratta in quelto Libro della immorta-

lith dell' Anima .

V. La Curiofied fantificata. Parte prima, in Venezia, appresto Bartolommeo Tramontino 1673. La feconda Parte, in Venezis , apptello Pietro Antonio Brigonci 1679. Sono Detti e paradoffi ridotti al morale.

VI. Dialogo Spirituale fra il Corpo e l' Anima, il Demonio e l'Angelo: in Venezia, appresso il Valvasense 1678.

VII. Il Pianto Redentore , e gl' Istromenti adorati: in Vicenza appresso Girolamo Merendone nel 1682. Sono Versi volgari sopra la Passione di Gesh Cristo Signor nostro .

VIII. Arcani della Bellezza Eccliffata . Qui pure fi trat-

ta della Paffione di Gesu Crifto .

IX. Riflessi Morali, cioè I. Le Gemme di fondamentale fodezza; eve dimostrasi la forza della Fede Cristiana. 2. Gli flimoli dell' Evangelica perfezione; come motivi inducenti

<sup>(</sup>a) Cest precifamente in quella Biblioteca.

ti all'acquitto delle Sante virtà. 3. La strage del Drago ferminatore. 4. La nascitta dell'Eterno Sole. 5. Il Carro dell'Innecenza trionfarire. 6. La Città di Santimonia. 7. L' Antisspano dell'Ejercito Perposae. 8. L'Aquila di sublimi preminenze. 9. Il Palagio della Filosfo teleste. 10. Il Mare di abbatimenti ingannecoli. 11. La Scala all'amoroso incendio: in Venezia 1683. Tomi II. In 4.

X. L'Araldo Evangelico, stampato in 4. in Venezia, nel 1686. Contiene cinque corsi di Sermoni per le 40, Ore, sotto i seguenti titoli: 1. Il Ritratto dell'Infedeltà 2. La Sferza delle scelleratezze. 3. Il Convito della verità. 4. L'

Erario de' Tesori. 5. Il Marsello degli Ostinasi.

XI. Il Cornucopia Eucarifico. Vicenza, per Gio: Berno 1688. in 4. XII. Le seguenti sono Opere Larine: nè sa il P. Bibliosecario, se sieno stampate, o no.

I. Thefaurus reclusus Calestium arcanorum, in 4. Sono Spiegazioni di passi oscuri, o che sembrano tra loro Contraditori nella Sagra Scristura. Ell'è un'Opera utilissima a chiunque.

11. Officium Conceptionis Immaculata Virginis Rishmicis versibus ad formam Officij Sandii Francisci compositum: in quo omnes Antiphone, & Responsoria in una sola Figura sundantur, cum Hymnis prepriis.

III. Officium proprium D. N. Redemptoris pro Ecclesia Cappuccinorum in Civitate Venetiarum, in ejus die sesso.

IV. Officium Santti Bonavensura, ad formam Officij Santti Antonij, cum Hymnis, & aliis de proprio

Del P. Marchesini non so di più, suorchè viste una anno vita esemplarissima. Quanti anni visusse; ove, e in qual anno morisse, lo potrebbono sosse rilevare i P.P. del suo Ordine. Ma poichè ciò non aggiugne alle Lettere, nè stende le sue produzioni o Italiane sieno o Latine, io non ho riputata necessità lo interpellargii.

I MSS. Originali delle suddette Opere Spirituali si conservano presso i PP. Cappuccini di questa nostra Cistà.

B b 2 Anno

## Anno 1668.

# MONSIGA TEODORO GENNARI MINOR OSSERVANTE VESCOVO DI VEGLIA.



Rese abbaglio il Cavaliere Michielangiolo Zorzi facendo il Gennari nativo di Arzignano (a), quando incontraftabilmente lo fu invece di Schio; siccome provano i Documenei tutti , e i Registri medesimi nel Noviziato dell' Ordine che lo accettò, e lo ammife alla Profession Religiosa tra' Minori Offervanti .

Professo appena diè saggi d'un gran talento, e d'una pietà singolare : e queste suron le sole vie, onde dopo il corfo degli studi, e degl' impieghi scolastici in Religione, fall al Vescovado di Veglia (b), ch'è una picciola sì, ma rispettabile Cirra ed Ifolerra del Mere Adriarico, fituata nel Golfo del così detto Carnero, e che ha un Vefcovo suffraganeo di Zara .

٧i

<sup>(</sup>a) Nella sua Vicenza illustre. (b) Baudrand, alla pag. 982.

e le Martinier , al Nome Vegia , o Veglia .

Vi si mantenne ivi giovando infinitamente al suo popolo per sino all'anno 1680; ma forse, per l'aria falsa non confacente al suo temperamento, divenuto assai cagionevole, assain di risanare determinò di abbandonar la sua Sede, e ritarassi in Padevas (siccome fece) pressi il Cardinale, ora Santo, Gregorio Barbarigo, che lo amava e simava molto; e in quella sessa Cardo di Cardinale, and sono con con quella sessa Cardo di propositione morì.

Scriffe più cose, e Teologiche, e Morali, ed Asceriche, con felicità sparse di molto Dogma, e di moltissima erudizione, sacra e profana; d'uno stile, per quel corrotto Secolo, non affatto infelice; e che presso i dori: rispettivamente e

le persone di spirito ebbero applauso .

1. Dies intelligibilis Scoticus in 12. Hores Thologicas divibus; five Dilucidiffina Explicatio Apoflolica in 12. Ariculos diffributa juxta munera 12. Apoflolorum. Austore Illuftriffina, ac Reverendiffino D. F. Theodoro Gennari Epifeopo Veglicufi, ex Ordine Minorum de Objervantia affumpto · Venettis, apud Joannem Baptiflam Cataneum 1674. in fol.; e ivi; apud Herrz 1707. in 4.

II. Manuale Confessariorum. Vol. I. in 4. Pasavij, apud Frambossum 1679. L'Originale è nella Libreria di S. Biagio;

o, a meglio dir, c'era.

III. De Septem Precasis Capitalibus. Traslasus unicus, ubi pro moribus or vias componendis saist clara, of facilis apristur vias cui accedit quessio unica de peccaso Originali, cum Epilogo per modum Dialogi omnium corum, qua in 1010 opercontineum. Audiore F. Theodoro Gennari Vicensino, Episopo Pestevii, qua Cadorium 1680. In 4. Sono alterctante, a dit vero, dotte Disserzioni quanti sono i di Lei Capitali.

1V. Sermoni Familiari sopra il Decalogo, fasti al suo popolo da Monsignor Teodoro Gennari, Vescovo di Veglia. In Padova, per Giacomo Cadorino 1686. in 12.; ed 1vi 1698. in 12.

V. Di-

#### CXCVIII ) DA

V. Discorsi Morali, ovvero 40. Inganni scoperti al Peccatore: in Venezia, presso Antonio Bortoli 1695. in 12.

VI. Vensi inganni: e poi Quaranta, e vensi inganni: e poi 60. inganni Or., che ora iono 2. Tomi, stampati in Venezia, per l'Hersz in 12., ed ora stampati pure in 2. Tomi, in Trevijo 1722.

VII. Cansiderazioni Merali spra il Pater noster, e l'Aus-Maria, divise in due Pari: overo chiara e breve sspitatione delle sette Pezizioni Dominicali Or. Di Monsignar Illufiris. e Reverendisi. Teodoro Gennari Vescovo di Veglia. Prima in Bolgoma nella simperia de Longhi (enz'anno) in 12.; e poi in Padova, presso Giacomo Cadorino nel 1686.

VIII. Erario della Vita Cristiana, e Religiosa. Venezia, per Niccold Pezzana, 1700. Vol. II. in 8. Neppure di questa Soggetto raggiunsi notizie ulteriori.

# 

Sia lecito far qui un cenno di GIACOMO GIACOMONI Fiscentino ( Fosta di poco mentro ); di cui il veggono alle flampe Più Rine, e infigolamente nelle Stille di Ipporene per la Laurea Dattorde del Signes Gir. Applico Crease Vicentino, dedicate al Signes Gir. Applico Crease Vicentino, dedicate al Signes Gir. Applico Crease Vicentino, del Girlo, di n. 4.

Para les della luce in Padesey, per il Paspassi nel 16-74, in 4.

Si aggiunga l'Orstore D. GIOVANNI STEGANONI; di cui è alle flampe

Oratio in Disame Catherinam, babina a D. Jaamee Stepanonio, Maroficenfi, Patanj 1687, in 4, 3 il quale peraleto nè recitò una feconda islio flesso argomento,
n i vede flampata esta pure, Patavij 1689.



Anno

#### wa ( CXCIX ) an

# Anno 1670.

# ANTONIO SANGIOVANNI.

A due belle Carre dell' Archivio del Come Lodovico Songiovanni, una del 1331., e l'altra del 1389. ú raccoglie antica molto e Nobile la Famiglia di questo Scristore. Ecco il frontifizzio lunghissimo del di Lui

Libro; offia dei due Trassasi di effo, diver-

fi, e unîti; che lo abilitano alla mia serie.

" Seconda Squesa mobile, O Arimenica, composta dal Si" genor Antonio San Giovanni Nobile Vicentino, nella quale

» infegna il maneggio de numeri intieri, e rosti, con sutte
" le regole dependenti per sbrigara ogni negatio, mistrar Ter" reni, e Fabriche in sutte le maniere, e metserli in dif" gno; milurar Coopi cubi, O ogni cosa serrena; e om la
" differenza de Compi dal Vicentino agli altri Territori cir" convicini, O' insseme il modo di livelare, condu, patrire,
" O' abossa acque, con ogni più sacile chiarezza e facilita,
" o' abossa in altro Autore sia. Con aggionta d'un breve
" trattato d' Agricoltura.

Si Dedicò il Libro al Signor Ortenfio Zago; e si stampò in Vicenza, ad inftanza di Antonio Paron, nel 1686. in 4.,

per Giovanni Berno, E' in tutto di pag. 120.

Nell" Aggionea poi del breve Trassaso d' Agricoleura, fi consiene quanco è necessario ( così nel Frontispizio di essa ) per ben dispore ogni campo acciò rendi il maggior usile possibile , con minor fpefa , e come fi debba costruire , e conservare Colombare , Polari , Porcili , Orsi , Sparefare , con poca [pefa, grand usile, e fodisfatione O'c. fono pag. in tutto 47.

Se è vero quanto il Libro promette avrebbe ad effere utilissimo, e contenderebbe la palma ai nostri moderni, i quali a gara in tutti gli Stati, e a ragione, coltivano questo studio bellissimo. Ma io non sono in positura di decidere del suo valore, e mi dispenso perciò di farne l'Analist : supponendo benissimo , senz' altro esame , e che il Polinero debba effere quattordici piedi lungo; e la Colombara lontana dalle Abitazioni : e le Semenze della Sparefara vadan raccolse dal S. Marsine, e tu te le altre cose che infegna ; siccome sarebbe del bruscare , arfossare , vendemiare nel calar della Luna ; e fare il Vino sì ordinario da Mercanse, che ad uso delle Famiglie; e delli pradi, fieni, firami Crc.

## <u>veezezek</u>

Di questa istessa Famiglia, e in questo Secolo istesso ci su anche un ALBERTO SANGIOVANNI , del quale

La Vittoria. Epitalamio nelle nozze di Francefeo d'Efte Duca di Modena con Vitturia Farnefe, Principella di Parma: di Alberta Sangiovanni. Si flampò in Vicra-za, per gli Eredi di Francefeo Greffi, nel 1648. in 8. Il vedete imprelfo, e ulcito il Libro in Vicrate, mi fa supporra, che possa estera

l' Autor Vicentino: peraltro non farebbe impossibile, che ci fosse una Famiglio San-giovanni anche in Mudeno, e che questo Alberto non vi appartenesse.

Αππο

### Anno 1672.

# P. CLEMENTE BASSETTI MINOR OSSERVANTE MAROSTICA.



L Castel di Marostica, Castello Nobile, ricco, antichissimo, sempre emolo di Bassano; venduto da Ecelino (direbbe il Signor Giambatista Verci, nel 1218. (a) pel prezzo di quaranta mila lire di danari Veronesi dalla croce ai Vicentini; in quel giorno medefimo

che anche Baffano dopo le discussioni, e la sentenza di Fra Giordano (b), in cui le parti si erano compromesse, laudò e ratificò solennemente la primiera sua naturale soggezion rigorosa alla Città di Vicenza (e); quel Castello, dico, il quale fomministrò in addietro alla mia Biblioteca

tan-

<sup>(</sup>a) Non del 1214. ma del 1218. ottimamente il Signor Verci , con cui colgo l'opportunità di congratularmi in iscritto della sua bellissima Storia degii Ecclini . Vedi in effa Tom. I. pag. 388.

Vol. VI.

<sup>(</sup>b) Fra Giordano, Vescovo di Padova. (c) Vedi Verci, Tom. 111. Docum. XC, pag. 168. e 169 , e undeci feguenti, ove il prodig. Autore per verità, nulla cmm:se.

Сc

tanti, e tanto illustri Scrittori, è la Patria del P. Clemente nato ivi della Famiglia onorevole de' Bassetti, o Bascetti.

Egli però si appella, non di Marossica, ma de Marij-Ossica: volendo alludere forse alla famosa battaglia, e vittoria octenuta in que contorni da Cojo Mario contro dei Cimbric (Un avvanzo de quali passò poi ad abtare alcune Mantagne dei, così dettì, Serse Comuni, appartenenti anch' esse al Terriserio Vicensino; ove serbano tuttavia i discendenti passato di Figlio in Figlio un tal rituale in più occassoni, e sempre un certo linguaggio, che per tradizione, e per attestato di chi lo intende e lo udi, s'assomiglia al Danose.

Ora potrebbe anch' essere, che la denominazion di Marafiica derivasse da quell'azione, e da quel vincitore: ma io non mi veggo in positura di sottoscrivere per connivenza a questa aerea ( mi si permetta), e mal appoggiata opinione.

Sento al di dentro di me una, direi, incipugnabile ripugnanza per adottare alla cieca ciò di che non ho Dosumenti, e che mi fi prefenta in aria di profezzia o d'indivinello. Anzi è appunto perciò che non ammetto di buona voglia neppur l'altra Esimalogia di Margine, quantunque più naturalmente dedotta da Maris Oflium, per una cert' Acqua, che ivi dicono accolta in uno flagno, la quale è falfa, e crefce e decrefce ogni 7, ore; quafi che il Fonte abbia in quel luogo una foce, che mette al Mare ed ha occulta relazione con effo.

Se la intenda adunque il P. Bassetti, o con Mario, o coi partigiani del Porto di Mare in Marossica: e noi diremo di Lui, che compose e mise al Mondo i due seguenti Libri:

I. Viridatium Theologicum parvum in quatur Libres sententiarum Jannis D. Scoti, Theologicorum subsilium Principis: ab Adm. R. P. Clemente Bassers de Marii Ostica, Ordinis Minorum S. Francisci Oc. Vicentia 1688., apud Joannem Berni. Tom. IV, in 12.

II. Giardinetto di Verità contro gli errori degli Ebrei d'oggidì, predicato nelle Città di Padova, Mantova, Ferrara Ocdal dal Molto Rev. P. Clemente Bassetti di Marossica, dell'Ordine de' Frati Minori di S. Francesco. Stampato in Vicenza, per Gio: Berno 1693. in 4.

Egli nel suo Viridarium (a) promette di dar inoltre alla luce Viridarium Myssicum; e dopo di esso Viridarium Philosophicum; e Viridarium Theologicum magnum: ma fin'ad ora,

ch' io sappia, non si son fatti assagiare.

Ciò che è alla luce, è la di Lui non ordinaria pertizia nella Lingua Efraica, e dei Libiri Robbinici; ed apparifec dall'indicato fuo Giardinetto: il quale peraltro, perchè i Torchy di Vicerzo non aveano caratteri Efraici, non corripponde col fatto all'intenzione e alla Maofini dell'Autore, così erudito di quella difficilifima Lingua, che promife per fin di effa un copiolo Alfabero, e alcune regole particolari per apprenderla correttamente, e fenza un infinito difpendio di tempo, e negli anni migliori.

Veniamo informati dal P. Benedetto da Cevolesso (di una Cronace Manosferito del P. Clemente Bussiri, unita ad un altro Manosferito Zerbini, che cúste presso i Signori Matreacci di Marossica. E dai Religios del suo odiappiamo che il dotto Pedre siguro motto nella sua Religione, perchè e su Lettore, e Maestro, e Superiore più volte, e si segnalo non solamente colla dottrina, ma colle cari-

che, e coll' esempio .

Abbiamo in Vicenza un Viviano Baxeto, che per fin dal 1339. eta Notajo (c). Se mai fosse della Famiglia del Marossicano, non la vogliam defraudare di questa qualunque gloria.

<sup>(</sup>a) Nel Tom. IV. (b) Differrazione, alla pag. 253.

<sup>(</sup>c) Vedi Archivio de' Notaj a quest'

### we ( CCIV ) 歌の

### veezez:

FRANCESCO ANTONIO SCARELLI, Medico Vicentino:

De Rationali mittendi Sanguinit usu in Arthriide, Apologema Francisci Antonii Scarellii, Medici Vicentini, Vicentie 1682, apud Heredis Jacobi Amadei, 1u 8. gr. Probabilmente saranno e l'Operetta, e l'Autore di un qualche merito.

Il Levezzari poi ( e cib io dico per connettere) molto dopo, cioè nel 1724-, flamph in Vicenza un Libro in 4, intitolato :
Records novello per la senza dell' l'ariphife merina ; e l'Autore di questo pure è un FRANCESCO SCARELLO. Avrebbe ad effer lo stello col primo: ma non ho lumi, che mi gudino con prestione.

### 

Dicesi; e lo sosteneva D. Pierstippo Castelli; che PIETRO ANTONIO BET-TANINI soste della Famiglia ora esistente in Vicenza. Egli è Ausore del Dram-

La più ginsta vendetta contro i più crudi Tiranni. Dramma per musica, dedicato ai Rettori di Vicenza, e stampato in Vicenta del 1674. in 12.

### 

I Forestieri : Favola Boschereccia di ORAZIO SORIO , Vicensino : stampata nel 1612. In 12.

E di GIUSEPPE SORIO, ci fon MSS. Le Offervazioni, a Reiazioni de fuoi Viaggi in Egino, con Difegni, che aspettano la pubblica luce. E' del 1690. circa.



Anno

### Anno 1674.

# P. D. ODOARDO BISSONI MONACO CASINENSE.



Erchè morì nel 1717. e visse precisamente 52. anni, nato era adunque il Monaco D. Odoardo, ( di una Famiglia ora ignota), nel 1665. Così il P. Armellini, nella sua Bibliotecha Benedistino-Cassinensis (a); ove chiama il Bissioni: Virum Lazina, Greca,

Gallica, alijfque Linguis dostum, ac multiplici eruditione varijfque Sciensiis ernasum: che veramente band voulgeres in re listeraria progressor feits, majores nibilominus fastants, si optimis studiis, quibus sesse selectuares, prae valesudine impenssus operam date pavisses.

In effecto pochilifmi sono i Testimoni, che ne rimasero del molto sapere di Odoordo; ma però bastano a persuaderne che l' Armellini non ciagerasse, e che se la falute accompagnato avesse il talento, il Bissoni s' archbe agevolmente acquistato un gran nome tra i Letterati.

Pro-

<sup>(4)</sup> Al Nome di Odcardo Biffoni.

Profegue ad istruirne l' Armellini (a), siccome nel 1682. cioè di diciassette anni, professo l' Istituto di San Benedetto in San Gioan Vangelista di Parma : ma non ne accenna chi abbia Egli avuto per Maestri nelle Belle Lessere, nelle diverse Lineue che possedea, e nelle Scienze. Si sa bensì, che esercitò per qualche anno con molta lode, e con applaufo la Predicazione in più Città dell' Italia; e che in Piacenza ebbe Castedra di Filosofia , e di Teologia , sostenute col decoro maggiore .

Fu, per quanto viene afferito, amicissimo del celebre Magliabecchi di Firenze; e diccii, che a persuasione di Lui si accingesse a serivere gli Elogi degli Uomini Lesserasi. Almeno è vero, che fu intrinfeco dell' egualmente famolo Abate D. Benedetto Bacchini di Borgo San Donino [ le vicende della cui vita le scrisse Egli stesso, e le abbiam distelissime nei Giornali d'Italia (b], e che ebbe però moltissima parte il nostro Biffoni nelle Effemeridi di Parma, stampate ivi la prima volta nel 1686., per Giuseppe dall' Oglio, a nome dell' Abase Bacchini, ma a spese del P. Gau-

denzio Roberto, Carmelicano (c) .

A questo passo sembra strano, a dir vero, che nella propria proliffa Vita, e circoftanziata così a minuto, non faccia un cenno il Bacchini dell' Amico Biffoni , e non divida con esso una porzion della gloria di quella impresa, che viene comunemente al Bacchini solo attribuita; questo peraltro non toglie il merito al P. D. Odsardo, dagl' illuminati moderni Critici ad entrambi riconosciuta comune al Bacchini e al Biffoni: i quali se surono eguali nella fatica, certamente anno ad effere eguali nella gloria e nel merito .

Ecco il pochissimo che è del Bissoni alle stampe :

I. Orazione recitata in S. Gio: Evangelista di Porma de Mo-

alla pag. 219. (6) Tomo XXXIV. dalla pag. 296.

### 45 ( CCVII ) 24

Monaci Cafinesi, nelle Solenni Escquie del Reverendissimo P. Abare D. Visale Terrarolfo di Parma; che su Prosissimo nelle Università di Bologna, e di Padova: dedicata al Reverendiss. P. Giuseppe Maria de Consi Barbieri di Vicenza Abare di Santa Maria di Praglia: in Parma, presso Alberto Pezzoni, e Paolo Monti. 1600. in 4.

Il. Oratio Funchiti in obitu Revercindifi. D. Angeli Maria Arcioni, Abbasis S. Xifi Placemia 1630. Spiraco in età di anni 85. l'Abase Ascioni, ch' eta il Prosessore di entrambi, Bacchini e Biffoni, dice il Bacchini (a), che rerum facili mustas eff. . . . infungente difficilima in Bacchinium sempeflate Orc. Della qual fiera tempefla ne partecipò anche il Biffoni, ficcome amico del primo, con cui avea caufa comune, la fua buona porzione. L'Orazione accennata è funceba.

III. Orațio Funebris in obitu Marchionis Lelij Boscoli, Serenissimi Parma Ducis a secretis status. Anche questa in Parma.

IV. Lessere (molte, ed eruditissime) che s'incontrano stampate nei Tomi IV. V. VI. della Biblioseca Romana di Prospero Mandosso, e meritano di esser lette.

(a) ubi fupra, alla pag. 309.

### were entered

FRANCISCUS MALUCELLUS, Medicus Vicentinus, stamph: Apologeticum de Cachezia, in Venezia 1672. presso Gio: Bastista Scalvino.

Di TOMIO PARISE, ( che reputo Vicenzine ) m'avvenni nel Giulio Gialio Gialio Gialio nel 160. in 12. pato nel 160. in 12.

Anno

### WE ( CCVIII ) TO

### Аппо 1676.

### NICCOLA BEREGAN.



Ivenne bensi Eccellentissima l'illustre Famiglia Beregani, e fu aggregata nel dì 25. d' Aprile del 1649. alla Nobiled Veneziana: ma non è perciò, che non debbasi ammettere ed annoverare tra le Nobili insieme ed antiche Famiglie di Vicenza, di cui è originaria almen dal 1229.; nel qual'anno s'incontra in fatti,

in uno de' nostri Archivi , cioè in quello di S. Tommafo , Ugone Beregani Notajo (a) .

Singolarmente peraltro si dee dir Vicentino, e con tutti i rigori, lo Scristore Signor Co: Niccola, di cui ne'Giornali d' Italia abbiamo l'intera Vita dall'imparziale Signor Apostolo Zeno .

Nacque, dic' Egli, in Vicenza, il di 21. di Febbrajo dell' anno 1627. M. V., di Aleffandro Beregani, e della Contessa Fau-

<sup>(</sup>a) Arclivio di S. Tammafo, p. s. T. 10. Zibaldon Vigna.

Faufina Chiericată. Nell'anno decimonono dell'etă sua su dalla Muessi del Re Crissarifino aonato del Collore si San Michele; e l'anno appresso, che su il 1647, prese in Moglie la Consessa Orfeste, unica Figlinola del Conse Giralamo Garzadore, Famiglia delle più illustri si Vicenza; e di questo Massimonio cobe mosti Figlinoli, che hanno poi ofsenuti con mota lode onorevoli posti nella Cirià di Venezia. (Fin qui ad listeram il Signer Apostole, che non potea dimostrati più disappassionato e più ingenuo ).

Ora il genio del nostro Come su dalla natura inclinato tempre allo studio; ma alla Poessa con particolarità. Seguendo però lo stile del Secolo, scrisse fervido, e ne' primi anni di moltissime cose, che sono alle stampe: se non che avvenne, che per un error giovanile di non ancora 20. Anni gli su mestieri abbandonare la Pasria, e lo Staso, non che le Musse, per qualche tempo. Trascorso il quale, attese bensh novellamente quale per passarempo alla intermessa possaso, e si mise a disputare nel Foro, e a trattar cause, e criminali promiscuamente e Civili, in Venezia, con sommo grido, riputazione, e fortuna; nel qual impiego la duto poscia per sino a che la molta està lo permisca.

nel dì 17. Decembre del 1713. paísò pieno di gloria ad abitar l'altro Mondo.

Si leggono di Effo alle stampe le cose seguenti:

I. Sei Drammi: l'Annibele in Capua; il Tiso; l'Eraclio; il Genferico; il Giuftino; e l'Orseviano Angufo: de quali i cingue primi fi recitarano la prima volta in Venezia con cale riulcita, che comparvero indi appresso più volte su i Testri d'Islais : ed il lesto si rappresento la prima volta in Manteus nel 1682. in occasione di nozze.

Oltre a questi sei Drammi, prosegue il Signor Apostolo ad illuminarci, che ne lasciò alcuni altri di Manoscrissi: nè io saprei dire se mai stati sossero dopo di allora prodotti.

II. Un Volumetto in 12. di Poesse Italiane, stampato nel 1702: in Venezio, presso Luige Pevinto, col titolo di Compossizioni Poesiche, dedicate al vivente allora Eminensissimo Cardinale Pier Ostoboni.

Tra esse v'ha un'Ode, al gusto del gran Zeno assa sissitosa, intitolata: I fispiri di Candia, indirizzati di Principi Criftiani. Questa, è vero, si legge tra le Poesse del Conse Ermes Siampa, impresse in Miliano, per Lodovico Monza. 1671. in 12., e possici ristampate in Venezia, per Gisparo Siorii 1678. nella medessima sorma: ma essa Ode è veramente del Conte Beregani, e la recisò pubblicamente nell' Accademia dei Dadonei. (Coà il Signor Apossolo precisamente (es).

III. La Traduzione di tutte le Opere di Europie, e di Clusdiano, ( della cui maniera molto di compiaceva (b) con Annoazioni fquisite. Questi Opera, che a' tempi del Zeno veduta non aveva la luce, si rese pubblica dal Signor Filippo Angelari nel Tomo XXX dei Poeti Italiani volgenizzari: e ne parla il Messei ne'tuoi Traduttori Italiani (c).

Fi-

<sup>(</sup>a) ubi supra; Univerfale, Tomo V. Col. 1139-

### ·路(CCXI)歌

Finalmente ecco il di Lui Capo d'opera:

" Hisperia delle Guerre d' Europa della companse dell' Armini, Ottomane nell' Ungheria il anno 1683, di Nicola Beregani, "Nobile Venero: in Venezia apprello Bosifacio Ciera 1698. P. I. e II. in 4 grande. Quelle due Parti di Storia (che ebbero tant' applaulo) non raccontano che le cose avvenute sino al 1658. Ne avea già disposte e preparate per le sammenti tutti, sino al terminare di quella famosa guerra: ma foprafistato !! Autor dalla morte, restano MSS. tuttora prello gli Eredi; da cui s' implora, che a gloria del Loro Padre vengano refe visibili.

Due Seitseri della illefter Femiglia Ferneri appartergono a quello Tomo : ANTONIO FERRARI : di cai la Cissilde . Oressies facro per Majtas . In Vi-1802a, per gii Eredi Laveztori 1688. in 12. Ed to Ode nella parterna dei tre Sindici; e Ioquifiuri in Tersa Ferne, Gioffinioni Co. per cui vede dalle Chiva; a casa 1,9

E D. GAETANO FERRARI : «di cui Le imparienze dell' affetto estisato della giandezza dei merito dell' Illafirifismo, « D'Escellensifismo f. Alvife Mecenigo Capitanio di Vicanza. Ornazione compolia dec. in Vicanza, per Geromanio Berno 1695, in 8.



Dd 2

Anno

### Anno 1678.

## FRANCESCO TOMASINIA



O Stonico, che non è ingenuo, e o diffimula quando c' è il proprio intereffe, od altera il vero, non può effere commendabile: e fu per l'oppofta ragione, ch' io nell'articolo antecedente lodafii così, come feci, il Signor Apolido Zeno fempre difappaffionato,

prefente sempre a stesso, e imparziale. Accordata la massima, al procinto di scrivere certa scabrola Visa di un Austrivienzino, che non è assistito onorsica, chieggo licenza a miei Leggisori, precisamente se Vicenzini, di poter dire il vero senza riguardi od equivoci.

Il Tomosfini adunque Scristore, non era già di quell'antica Famiglia Tomosfini , della quale abbiamo nel 1435. Gasparo quoudam Pistro de Tomosfino (a), e più addietro nel 1390. Jacobo Tomosini Cistadino (b); ma nac-

que,

<sup>(</sup>a) Archivio di Monte Berico . Zi- (b) T. VIII. p. 96. bald. Vigna, T. 1X. p. 4.

que, al dire del Zorzi, ( che forse caricò un po' troppo ) nel settimo giorno di Luglio del 1646., di Padre e Madre bensì Vicentini, ma di condizione vile e plebea (a).

Comunque peraltro nasceste, s'appigliò a buon conto negli anni suoi giovanili a far il Comiro, e non ebbe dissicoltà di fassi vedere in quella non molto onesta figura sui 
Tearri medesimi dello Searo. Perchè il mestiere però non 
corrispondeva del tutro alle sue mire, si mice a catasticare 
delle Seristure private, e a riordinar degli Archivi, cosscotà 
fatto pratico in qualche guisa degli interessi di più Famiglie si accinic a scriver di este con qualche poco d'ingegne,

ma con niente però di giudizio (b) .

In fatti del 1609, comparve un Manoscrisso col titolo: Origine, e discendenza di susse le Famiglie Nobili di Vicenza , cost del primo , come del secondo Ordine : di Teripo Ovaschi Tinenovic , Avvocato nel Foro Veneto . Probabilmente, posta la stravaganza dei Nomi inventati, non si sarebbe mai scoperto il vero Autore di un' Opera, che in sostanza non era che un Libello infamatorio, uno Scristo Satirico, mordacissimo, tutto o per la maggior parte maldicenza e impostura : se non che l'incauto Autore per l'appunto era Francesco Tomafini : il quale ebbe in appresso l'imprudenza di manifestarsi, e di Ivelare al Cavaliere Michielangelo Zorzi l'arcano, dicendogli confidentemente, che il Libro era suo, ma che per dargli credito, e sar divenire di esso curiosi molti, s'avea occultato sotto quel nome Anagramatico, da cui rifultava fpiegandolo Pietro Schiavo Vicentino: Uomo onestissimo, e famoso Avvocaso del Foro Veneso. Il fatto è, che il Cavaliere (ficcome dovea ) acremente riprese il Tomasini della temerità, e dopo aver letto il Libro, lo configliò a darlo tofto alle fiamme, per non esporsi (diceva) ad essere in fine riconosciuto, e rendersi non che odiosissimo a tutta la

<sup>(</sup>a) Vicenza illuftre, ora bruciata. (b) ibidem.

Nobiltà di sua Patria, ma l'oggetto di una qualche atroce vendetta. Il Tomasini peraltro che stimava solo se stesso, non facendo conto veruno della correzione amorosa del Zorzi, e volendo pure che si leggesse la sua bella fatica di che sacea pompa, affidò il Manoscritto al Marchese Raffaello Giustiniani : donde poi di mano in mano si divulgo per maniera, che finalmente pervenne a cognizion dello Schiavo; il quale irritatissimo fece bentosto i suoi dovuti ricorsi: e ne avvenne che con Lestere del Reggimento di Vicenza fu il Tomafini catturato in Padova, e chiuso in prigione. Il galantuomo pentito allora, ma fuor di tempo, avrebbe voluto esser digiuno di questo affare, che divenuto era serio più del bisogno; e però andò pensando alle maniere di riscattar almeno la sua Vita, e uscir da quelle miserie. S'immaginò adunque di placare a buon conto la Nobileà Vicentina, che aveva offesa, e si mise all'impegno, ed al fatto di scrivere i Libri, di cui diamo conto, e a stampargli col proprio Nome; anche perchè così facendo credea di dare in qualche modo ad intendere, che il Manoscritto non era altrimenti fuo, e che era una perfetta calunnia di chi a Lui lo attribuiva per iscreditarlo e per fargli guerra .

Intanto quel Disbolico Scristo (conchiude il Zorzi) non fi sa poi qual destino abbia avuto. Giustificato o no, usci col tempo il Tomossini di carcere: e gli altri Libri e stampati da Lui dopo d'allora, e tuttavia Manoscristi, sono codesti:

I. Teatro Genealogico, in cui si descrive la Famiglia Manstredi con Pico, Stuardo, Oc. con alcune Famiglie Vicentine: in Vicenza, per Antonio Bosso. 1677. in soglio.

II. Altro Teatro Genealogico, che contiene alcune altre Famiglie Nobili Vicentine. Ivi per lo stesso, e nello stesso anno.

III. Illustre Serie dell'antichissima, e Nobilissima Famiglia Manini, dedicata all'Illustrife, & Eccelleunis. Signor Conte Nicold Manini, Podessa di Vicenza: in Vicenza per Angiolo Bontognale 1691. in 4-

Ivi nella Lestera al Lestere promette di dar fuori una Selva Genealogica delle Regie Stirpi Merovea, Carolingia. e Capera : così un Teatro Genealogico delle Famiglie Venere Patrizie , di Vicenza ; e di molte altri principali d' Isalia : e apparisce, che inoltre compose l' Arbore Genealogico della Caja de' Gonzaga, facendola derivare da Carlo Magno; e che lo compose per comandamento del Duca di Mansova Ferdinando Carlo .

IV. Selva Genealogica, ovvero Trattato della Famiglia Giustiniana di Genova: in Vicenza per Tommaso Lavezari.

1698. in 4.

V. Selva Genealogica, ovvero succinta Istoria di tutte le Augustissime Famiglie, ed Imperiali Prosapie da Re Trojani discendenti: in Vicenza, per Tommaso Lavezari. 1697. in 4.

VI. Selva Genealogica d' alcune Auguste, Regie, e Serenissime Famiglie dalla gran Cafa Anicia, e Consolare tra le Romane diramate : in Vicenza , apprello Antonio Tivani .

1699. in 4. VII. Istoria Genealogica della Famiglia Tomasini Vicentina , confacrara al Molso Illustre Signor Girolamo Alessandro Capellari Vivaro, Vicensino: in Padova, per Gio: Basifia Cefari 1702. in 4.

Questa Famiglia Tomasini però di cui parla l'Autore, non è già la propria, ma l'antica ( di cui abbiamo premesso), perchè l'antica rimase spenta del tutto nella Pefte del 1620.

VIII. Genealogia della Famiglia Maffei : in Padova, pel

Gonzatti in 4.

IX. Le Glorie di Vicenza, Epilogate nelle sue Famiglie Nobili . Fatica di Francesco Tomosini , consacrata all' Illufirifs., O Eccellentifs. Marc' Antonio Michieli, Podefià di Vicenza, nato di Giovanni Cav. Senatore Ampliffimo: in Padeva, per Gio: Battifta Cefari. 1700. in 4.

In questo Libro accenna di 200. e più Famiglie, oltre allo incirca di 50. altre ascritte anticamente al Collegio Nobile de' No-

Nosaj, tutte Nobili di Vicenza ed illustri: ma non ne sa che un' indigesto Epilogo; e nel dire della Origine loro riesce per lo più in cose non Documentate, e quasi direi favolose.

X. Discorre poi di altre Famiglie ommesse nel primo Tomo, in varj altri Tomessi, stampati susseguentemente nel 1701. e nel 1702.: ma tutto ciò non è poi più che un Indice, offia una Introduzione all' Anfitentro Berico ; la quale è la grand' Opera, voluminosa, e compiuta, che ivi promette. Quest' Opera era già nota al Cavaliere Michielangelo Zorzi, che anzi la vide e minutamente la esaminò Manoscritta; e non ne restò punto persuaso; perchè intanto l' Anfireatro ( dic' Ei (a) era un luogo, in cui gladiatorii ludi, & conclusarum ferarum venationes exhibebantur (b) : ora come c'entra Anfireatro in un Libro, ove non s'ha a ragionare, che d'Uomini illustri, o per Armi, o per Lestere, o per Santied ? In fomma (diciamla) convien credere, che il Zorzi non fosse molto amico del Tomosini, dacche conchiuse codesta effere un' Opera, che fcriffe a cafo, fenza cognizione, e più adastata alla fua bestialità, che all'altrui fantità, e dottrina. Locchè per verità non è Critica, ma strapazzo: ed io non ci reggo .

XI. Famiglia Morandi, detta Mezzalira, e sua Civiled.
Fatica di Francesco Tomasini: in Padova 1702. in 4.
Manoscritti.

I. Teatro Genealogico delle Venese Patrizie Famiglie, Tomi 4. in foglio.

II. Isloria Genealogica della Famiglia Porto, Nobile Vicen-

III. Historia Genealogica Nobilissima Vicentina Familia de Thienis MS.

bienis MS. 1V. Istoria della Famiglia Ziliotti. Nobile Vicentina MS. V. Teatro di Nobiltà divisa in Secolare ed Ecclesiastica. MS.

VI. Trattato di Titoli antichi, e moderni. MS.

A pro-

<sup>(4)</sup> ubi retro . (6) Rofini, Antiquit. Remanerum. Lib.V. Cap.IV. pag. 187.

### WE ( CCXVII ) 30

### \*

A proposito di Manoscritti: custodisce gelosamente la Nobile Signora Contessa Vadeva del quoedam Co: Ledovice Scho le seguenti cose del P. BASILIO SCHIO, Camaldolesse Esemina ; che per la sostanza non avrebbon ad essere acche a questo illuminato Seralo dispregeroli.

Illaminato Sekoi un progressi.

Il Sars Harris, ever Dislago di dec Cavaliri fopra le malte Citalineare
al Baro Harris, ever Dislago di dec Cavaliri fopra le malte Citalineare
al Baro Similia del Seguino del Seguino Dispati di montante
al Baro Cavaliria (La Carte Familian Vallende, Verellofe, Et il Carte Gio Discoliria
(Verativa, in debito de Pelizioni incagnii per Lente e per Roma. MS, in 4
di pag. 114. diviso in 2. Para, ognona della quali continua died Girman.

Inolite: Mifeleare di memorita attinenti alla Yira del B. Girvanes Selsi, a al.

la Famiglia Scho. MS. io più Volumetti, în 4. Vedi di effo P. Bafiire il P. Barbaran alla pag. 172. e nel primo Teme di quell' Opera alla pag. XXV. e feg. Fu del 1640. circa.

### verezezek

GIAMBATISTA NANTI, Dottore, e Nobile di Vicenza, scrisse una prazione per la parrenza dalla Prefessara di Vicenza di S. E. Antonio Francesco Fassetti, che la sosteno per anni cinque. Si sampò in Vicenza del 1709, in 4.

### 

11 P. IPPOLITO PORTO. della Compagnia di Gris lettile: De cultu Dei Co bomisson Opuz Litargico Metale. Liber 1 Comitors admetationes ad Rabricas Mifalis Romans; de vitu fervando in oriebratione Miffa. 2. De Miffa Salemus a Sacredate private facienda. 3. De vitu particulations aliquos Miffarum. Ventili, 400d Doministan Lovifan 1705.



Anno

Vol. VI.

Εe

### WE ( CCXVIII ) 20

### Anno 1680.

# P. GIACINTO MARIA ANTI DELL' ORDINE DI S. DOMENICO.



L. P. Andres Rovetts Bessens, nella sua Biblistea Cronologica Illussirium wirorum del suo Ordine (a) ove appella il nostro Anti, virum pietate, ac litteratura elarum: lo commenda singolarmente per la sua gran divozione verso Maria Santissima: devotione po-

tissima, qua Sacratissimam Virginem Deiparam prosequebatur:
e il P. Echard negli Scrittori dell' Issisuto Domenicano registra il Nome del Religioso Autore con lode (b).

Fiorì veramente sul fine di questo Secolo; ma visse (decrepito) molti ancora del susseguente, sempre con eguale splendore e sama di pietà e di dottrina, passato essendo a que più niente prima del 1731.

Si dilettò di Poessa; e nel Volumetto di Sonetti Sagri e Morali, che accenneremo, ne diede bastevol pruova. Scrisse per-

<sup>(</sup>a) Centur. V. pag. 192. anno 1685. (b) Biblioth. Vol. II. pag. 746.

peraltro, e pubblicò diverse Operette, per la maggior parte Asceniche; ed alcun' altra ne sasciò dopo di se, che si serba nella Libreria di S. Corona di questa nostra Cirsà tuttavia Manoscrista. La prima gli si può dire prescritta appunto dalla sua divozione; ed è

I. La Visa di Maria sempre Vergine. Che si stampò in Vicenza appresso Angelo Bontognale nel 1684, ed è in 8.

II. L'iomobilità del propofiro, ovvero la Virginità trionante di Lucia da Nerni, Opera Sacra di Giscinro Maria Anti, confacrata all'Illufriffimo Signor Conte Gia: Batrifla Fortezza, Patrizio Vicentino: in Vicenza, pel suddetto Angelo Bontognale 1601. in 12.

III. Il Diffregio de Diademi Regali ceronato co fasti degli Esemi ful capo della Besta Principella Giovanna di Potrogi-lo. Opera confereta da Giacinto Maria Anti al Signer Conte Girolamo Conti, Patricio Vicentino: in Padova, per Gio: Battisla Penada 1056. in 12. Quest'è una Drammatica composizione in Profa, ad uto delle Monache Dominicano.

IV. La Lingua in confonanza col cuore, o sia Vita di Tommaso Moro: in Padova, per lo stesso: 1696. in 12.

V. L'Espettazione delle brame universali sospiranti l'eccelfo parto della gran Vergine Maria. Novena prima del P. Giacinto Maria Anti, Domenicano: in Verona, pet Gio: Berno 1698. in S. (a).

VI. Regole per le Indulgenze della Compagnia della Croce

per i Romiti di Monte Berico . . . . in 16.

VII. Sonetti Sacri e Morali, del P. Giacinto Maria Ansi, dati in luce dal Signor Paulo Mangini: in Vicenza 1695. per Gio: Berno. in 12.

VIII. La Compunzione procurata a' Penitenti con la sposizione dei Sette Salmi Penisenziali: in Vicenza, per Tommaso Lavezzari 1720. in 8.

IX.

<sup>(</sup> a ) In questo Libro c' è pur la seconda .

### WE (CCXX) 20

IX. L'Ingratitudine rinfacciata al Cristiano per l'abuso della divina beneficenza: in Padova, per Gio: Battista Gonzati 1727. in 8.

Manoscritti.

I. Il Gran Monarca senza suddiri; cioè, Lo Spirito Umano senza Signoria di temporal Principato, sostanzialmente gran Principe. Vol. 4. in 4.

II. Raccolta di moltissime Similitudini, Sentenze, Proverbi, Frasi, ed altro, a guisa di Poliantea. Vol. 2. in soglio.

III. Altra Raccolta di Sensenze Spirituali, e Morali. Vol. 2. in foglio.

Il Cavalier Mazzucchelli scrisse anch' Egli ( ma troppo succintamente, la Vita di questo Autore (a).

(a) Scritt. d' Ital. Vol. I. Part. II. pag. 840.



### WER ( CCXXI ) RO

### Anno 1682.

### GIAN : MARZIO CERCHIARIA



L chiarissimo P. Mabillon nel suo Viaggio d' Italia ebbe occasion di abboccassi col nostico Cerebiari, e di ricercatol di alcune coste in proposito di Vicenza; e quantunque, a dis vero, non appartica di che lo illuminasse, ciò nulla ostante avvedutamente lo appella,

perito non già, ma dilettante dell'antichità, e studiosissimo: virum antiquitatis studiosissimum (a). Fu Gian-Marzio Figliuol di Giuseppe, e Nipote di quel

Fu Gian-Marzio Figlinol di Giuleppe, e Nipore di quel Luigi Cerebiari di Famiglia assai Nobile di cui sce l'elogio il Viscovo Tomassini, e di cui s'è ragionato antecedentemente (b). Nacque l'ultimo di Gennajo del 1641., e direzzato prima in Patria del Cadenedo (c); poscia Additore in Padovo per 5, anni di Otravio Ferrari; appena conseguita la Laurea di Dottore

in

<sup>(</sup>a) Iter Italicum, P. I. pag. 26. (b) In questo Tomo, alla pag. CIX.

<sup>(</sup>c) Vita Papadopoli, ubi post pauca .

in ambe le Leggi rivenne in Patria, e abbandonate al Figliuolo le cure dimestiche applicossi davvero allo studio amenissimo dell' Antiquaria, a che si sentiva inclinato: e giunse in breve a distinguersi, e ad emulare per poco il Cavaliere Orlato suo Maestro. Peraltro si determinò precisamente piuttosto alla Lapidaria, che alla Numismarica; e ne istruisce l' Abate Comneno Papadopoli nella di Lui Vita, siccome rilesse con somma attenzione e diligenza le Antiche Iscrizioni tutte vifibili, e nella Cistà di Vicenza, e nel suo Territorio (che non fon così poche); e richiamata ad un fodo esame la Leggenda di ognuna di esse, le Sigle, e le Offervazioni fattevi sopra in diversi tempi e da Bernardino Trinagio, e dal Marzari, e dallo stesso Grutero, ove spiegò con moltissima erudizione, ove interpetrò, ove corresse, ed ove le corredò d'ingegnose annotazioni, formando un giusto Volume in foglio, di sommo pregio, che intitolò:

, Jo: Martij Cerchiari Marmora Berica , five Antiquitates , Urbis , & Agri Vicentini , expositæ suisque Iconibus ornatæ. Oul tra le altre cose maestrevolmente ragiona dei Vicentini. che elessero un di a Protestori loro Bruto e Cicerone ; e lo dimostra colla Epigrafe di una Lapida disotterrata in Altino: anzi, riportata al proposito l'opinion del Reinesio, che la vorrebbe fittizia, lo difinganna, e il convince. Riferisce un ricorlo dei Vicentini al Senato Romano contro un certo Presore , o fovrastante alle Fiere ; e il pensier dell' Ascensio intorno a questa Lite. Pruova i Vicentini posti sempre nella Tribu Menenia; e legge questa Tribu scolpita in un Saffo. Produce un Marmo, in cui è il nome di Squillio : ed esaminata la interpretazion di Squillano fatta dall'Orfito, e presa in ridicolo dal Reinesio; scuopre ch' erra l'Osato nel riportar l' I/crizione : ma conviene in fostanza poscia con esso. Fa veder ivi manisestamente Vicenza Musicipio, ma col gius dei suffragi, e di ottima civiltà.

E qui è un vero svantaggio (mi si permetta) della Cinà, e delle Lessere, che un MS. così prezioso giaccia inedito da tanto tem-

tempo: quando peraltro messo alla luce sarebbe e di molta gloria a chi lo compose a costo di tante vigilie, e di un vero profitto a quegli amatori della venerabile Antichità. i quali avrebbono almeno la fortuna di leggerlo, ed ammaestrarfi. Pur troppo: voracissima temporis injuria Vicentina Monumenta adeo attrita funt ( ficcome scrive Egli stesso al P. Mabillon (a); us nune prisci decoris perexiqua supersis nosisia . Pur troppo : irrita mortalium vota, que praclare gefta marmoreis fastis consignant ; quasi ruderum mole non tumulensur sepulcra , quasi fatorum atrocitate immunes non moriantur & lapides ! S' Egli pertanto , il provvido Conte Gian Marzio: opera pretium fe facturum duxit, fi in unum colligeres sa , que sparsim agris disjetta , suisque Manibus revulsa vagabantur; ut iterum . . . venerabunda Patria reftorescat antiquitas : perchè defraudarlo delle concepite bellitime fue intenzioni, e speranze? perchè coi Marmi medesimi che illuftrò, seppellite si lasciano le fatiche di un Cavaliere così benemerito, e dotto? Voglia Iddio che l'Episodio giovi a trar dalle tenebre il Manoscristo, di cui parliamo, e che meritò tante lodi (\*) .

Il Papadopoli intanto disappassionatamente diceva: che se il suddetto Libro pel ben pubblico si consegnasse alle Siampe, tantosto diverrebbe degno l' Autore di essere annoverato da ogni ceto d'Uomini Letterati tra i più preclari Antiquarj: praclarissimis Antiquariis annumerandus ab omnibus Liseratorum bominum catibus, si qua doctiffime scripsit , extantque apud posteros , bono publico typis edita proferantur (b) . Il che pure s'accorda meco a far coraggio ai superstiri per l'effetto di una qualche volta poi pubblicarlo.

Agli

<sup>(</sup>a) Museum Italicum, P. I. pag. 16. (\*) Il suddetto MSS, per lodabile ge-Gio: Marzio, e Gio: Alvife Fratelli Cer-

nerolità de' viventi Nobili Signori Conti chiari fu ad universal beneficio, fin dall' anno fcorfo, donato alla Pubblica Libre-

ria di questa Città: il che non potè esfer noto al zelante Autore della prefente Biblioteca, premorto ec.

<sup>(</sup>b) Cap. XLVII. pag. 144. CCLVII. Tom. II.

Agli stimoli dell' Abase Papadopoli aggiunse Egli pure i suoi il Signor Co: Camillo Silvestri nelle Nose al suo Ginvenale; ove a proposito appunto d'una famosa Iscrizione Antica, ella è, dice, illustrata dal Signor Marzio Cerchiari Nob. di Vicenza nella sua erudita Spiegazione delle Iscrizioni Vicentine, che con impazienza ( ecco gli stimoli ) vien assesa alla luce , per l'espressione che vi si offerva di quell'Illustrissima Cierà (a): e molti più poi ne aggiugneva un dì il Signor Giuliansonio Averoldo, Nobile Bresciano, nelle sue Scelse Pissure di Brescia, addisase ai forestieri (b); in un sito delle quali parla di questa guisa:

In Vicenza vi configlio infinuarvi nella cognizione dell'eruditiffimo Gio: Marzio Cerchiari , di cui fa degna menzione il P. Mabillon Oc. Unifce egli una Virsu fuor dell ufato dolce, O una compitezza amena. Stimolatelo, sì stimolatelo a non lasciar più in santo cordoglio il Mondo Lesterario de' suoi dosti Comenti fopra le Lapidi Vicentine . Un giusto ( distendasi tutto intero il passo a gloria dell' Antiquario ) Un giusto Volume ha egli composto; O io bo avuso l'onore di vederne molsi fogli, per la sublimità della frase, per la sersa lingua latina, e per le specolazioni appropriate, degno di carattere d' oro .

E' bensì vero ( fra tante lodi ), che il di Lui Panegirifia medesimo, cioè il Papadopoli, non approva molto la Ssile appunto, con cui scriveva Gian Marzio; appellandolo gonfio ed improprio , così nelle parole , come nella Sintaffi per rapporto allo stile conveniente ad un Ansiquario : verba , syneaxes , Antiquarij munus non implent , sed implicans (c). Questo però non toglie il merito alla fostanza dell' Opera, commendata a dovere: e gli si potria benissimo con facilità perdonare il picciol difetto da chiunque non ha interesse, e non bada alla infelice, e, a dir vero, pochissimo de-

<sup>(</sup>a) Annotazioni alla Satira X., alla (b) alla pag. 249. pag. 546. (c) ubi fupra.

decorofa comparía, che insseme col Co: Paolo Emisiro Gonzai, c alcun altro Nobile ( forse innocentemente, e per semplicità) sece fare Gian-Marzio alla sventurata sua Parsia, ed ai propri Constitudini, ragionando quel di con un soggesto Litteratissifimo d'Oltromoni, siccomò è il Mabillone; per mezzo di cui s'è in appresso disca, stampata, propagata e resa universale una ignominia indelebile di questa nostra Ciria, che certo nol meritava. ( Speto che mi verrà condonato il troppo giusto trassporto, e rimettiamo in sentiero).

Oltre al deferito Libro, è fama che fetbili Manoferirio prefilo gli Eredi un altro Volume del nostro Autore, colla fronte: Mifetlanea Epifolarum, Epigrammatum, Elogiarum, Inferiptronum: ma io non ne farò il Audifi, perchè non mi ruicò di vederlo, scorem con riucca al Popadopoli, che lo

accenna (a) .

Il fatto è, che nell'anno 1712. nel di 18. di Marzo, alle ore 23. mentre fortha di casi Gian Marzio, per accompagnare il Venerabile, che si portava in fretta ad una povera Donno caduta apopletica, sorpreso Egli invece da un colpa appunto consimile d'Applefa sopravvisie benà e pariò per alcun breve tempo, e si muni degli opportuni rimedi per l' Anima; ma nel prossimo di 21., cioè appena 3. giorni dopo nell'èta di 71. anno spirò.

Il Zorzi nella Vita del Silvestri (b), ed il Vigna nel suo Preliminare (c), oltre agli addotti, fanno di Lui onorevol menzione. Nè moi abbiamo che aggiugnere di codesto rinomato Anzimario, a conto nostro sepoellito quasi prima anco-

ra che morto.

Anno

<sup>(</sup>a) ubi fuperius. (b) alla pag. 125.

<sup>(</sup>c) alla pag. Cli.

### ₩ ( CCXXVI ) 20

### Anno 1684.

## CARLO MOLINIA

A preziosa memoria di Carlo Molini in bemediffione erie eternamente, perchè Soggesso per tutti i rapporti, e in tutte le viste il più rispettabile.

Il Giureconsulto Bernardino Toaldo (ai Vieentini notissimo), considente, ed Amico molto del Molini, scrive di esso (a) un Elogio, che spie-

ga abbastanza i di Lui singolari numeri , ossia caratteri .
Fu (dice) Carlo, siureconfulo (anch' Egli ), Oratoy, re, e Poeta: gratissimo nel conversare; di animo pacaso: pey siato nelle sue confulstationi; accompagnò i suoi responsi senpre con l'Austrià de più eclebri Giureconfulti . Fu sugo
y, di Austri muovi; introdusse con acclamatione ne Tribundis
mossir i dottrina del Gratissini , del Palma: greggio noy ratamente, e con somma lode, sin dall'età più fresa con
y i pri-

<sup>(</sup>a) Al Cavalier Zerzi in una Lestera.

" i primi lumi del Foro : fu amico , e propenso all' esaltazio-,, ne della gioventh studiosa; a cui perciò sempre, e nel Me-, zado , e nel passeggio per la Città eccitava questioni legali , scorico-pratiche, indefesso anche mell' ulsima sua età nello , fludio de' migliori Giurisperiti . Per 4. anni avanti la sua n morte sospese con prudenza, e decorosamente l'esercizio di . Avvocare, benebe mai abbandono il suo mezado, ove consin gliava pro opportunitate sempre .

Fin qui il Signor Toaldo; il quale rapporto all'Uom Cristiano ed onesto, ed allo illibato Giureconsulto, e all' Oratore facondo, non lasció nulla da bramar oltre nel nostro Car-

lo .

Peraltro fu egli insieme dei migliori Poeti Lirici di questa nostra ( in ciò non infelice ) Cistà; e un intero Volume di Poesse di tal genere esistono tuttavia Manoscritte presso l'Illustrissimo Erede, che se si rendessero pubbliche (a) sarieno ricevute in buon grado dall'universale, facendo in esse maestosa comparsa una esatta Morale congiunta ad una Poetica soda e mafficcia .

Appunto il Cavalier Zorzi gl' indirizzò un giorno una fua Oda lunghistima, su quel passo d'Ovidio nelle Metamorfost (b): Nulla est sincera volupeas: a cui rispose tosto il Molini con un' altra Ode per le medesime Rime, e desinenze, facendo in essa maestrevolmente spiccare insieme e la vena facile nel poetare, e la bellezza, e la varietà de' concesei (c). Comincia così:

" L' Uomo, pur troppo è ver, non mai riposa, , Ne mai d'un bel feren ba un di perfetto .

Era felice egualmente nel verseggiare in Lingua Latina, come nella Italiana; e pochi di prima della sua Morte ne

<sup>(</sup>a) Cost il Zuzi, Vicenza illustre. (6) Lib. VII. ver. 454.

<sup>(</sup>e) Cost il Zorzi, ove sopra.

die un contesto con un Epigramma in entrambe le Ainque, quali a prepararli l'Iscrizion Sepolerale, e la Tomba. Eccolo:

, Cura, labor, meritum, sumpti pro munere bonores , Ite, alias pofibac follicitate animas . , Me Deus a vobis procul avocas, illices actis

" Rebus terrenis, bospita Terra, vale.

, Corpus avara tamen solemnibus excipe saxis: , Namque animam Calo reddimus , offa tibi . Versione Italiana in Ottava rima.

, Addio cure , addio onor , premj dell' Opre , , Addio fatiche; ad altri cor paffate:

" A se mi chiama Iddio; già mi si scopre

, La beata magion , le stelle amate : , Non fia più , che in terren fatto m'adopre :

n Fatti di terra , in terra omai restate . " Tu però, Terra, accogle il corpo in fossa :

, Abbiafi l' Alma il Ciel , abbi tu l'Offa .

Compose inoltre un Libretto di Rime, di raro sapore in quel secolo, intitolate: Lagrime di Parnaso in morte di Girolamo Albanese insigne Statuario; che si stamparono in Vicenza per Giovita Bottelli, fin dal 1663. in 8.; e pur non avea allora che appena 27. o 28. anni .

Nacque Egli nell' anno 1635, e dopo 74, anni di luminosa Vita, il dì 2. Settembre del 1709. passò all'eterna . Perchè poi non aveva morendo chi per necessità di natura succedesse alle sue facoltà, lasciò erede testamentario il vivente Signor Carlo Cordellina, Nobile Vicentino, di cui forse non v'ebbe da Secoli il più eccellente Oratore nel Foro Veneto, e che il Regnante Imperadore Giuseppe II., tra le altre cose che ricerco, volle in Venezia udirlo arringare, e che quantunque per combinazione parlasse quali ex abrupto, pur si compiacque di lodarlo molto, di visitarlo ne' palchetti del Teatro, e di appellarsi soddisfattissimo dello averlo richiesto a disputare dal rostro.

### WE ( CCXXIX ) as

Ciò fia detto a gloria della Patria, e del vero; ed anche onde inferire che fu il Molini felice per fin nella feelta di Chi doveva un giorno godere i frutti delle proprie fatiche.

Carlo è sepolto nella Chiesa de' Santi Faustino e Giovira in una Sepulsura sua propria, e a piè dell' Altare della Santificara Vergine, da Lui fabbricato, e dotato; colla seguente Israigne semplicissima:

CAROLVS MOLINVS J. C.
SVI NON IMMEMOR, SIBI VIVENS PARAVIT
MDCXCVIII. VII. CAL. JVLII:



Anno

### MAR ( GCXXX ) を向

### Anno 1686.

### P. D. ALBERTO GARZADORO ABATE LATERANENSE.



Ella Nobil Famiglia Garzadora s'è fatta ampla menzione un'altra volta (a); nè giova ripeter ciò che s'è detto. Di essa v'ebbero due o tre Canonici Lateranensi , che tutti e tre figuraron qui molto successivamente nella loro Canonica di S. Bartolommeo; ridotta ora, per Sovrana Provvidenza ( poichè omnia mutantur . . . O nibil

est toto and perstet in orbe ) dopo seicent' anni di splendore e di fama, a spazioso e salubre Ricovero degl' Infermi, trasportatosi quivi l'Ospital Grande della Città (b).

Ora, Alberto Garzadoro Lessore Teologo ne' Canonici Laseranensi ( così nel Frontispizio ) stampò in Padova nel 1675. per Pietro Maria Frambotti la Vita della Venerabile ferva di Dio Giovanna Maria Bonbomi Vicentina, Monaca dell' Ordine di San Benedetto nel Monastero di S. Girolamo di Ballano : ad istanza dell' Abbate Francesco Leoni de Co: di Sang.

<sup>(4)</sup> Nel nostro Vol. V. alla pag. LXXVII. (b) Li 18. Settembre 1775.

Sang. Nob. Ven. e Canon. della Casedr. di Padova; e la confaerò all'Alsezza Serenifs. Elestorale D. Henrietta Maria Adelaide Duchessa di Bavieta, Nata Prencipessa Real di Savoja, Oc.

Per quegli anni la Visa è scritta sufficientemente bene: ora però che è sortito il Decreto per la Beasificazione di Venerabile, o che si accinge un Soggesto di merito a tessere un altra, che riuscirà voluminosa più molto, ripurgata dagl' intiti intrecci, ed erudita. Questa intanto del Garzadore si tradusse in Lingua Tedesca; e corre impressa in Monaco il 1679. in 4. E' divisa in VI. Libri, ed è di 384, facciare. I fonti, ond'è tratta, sembrano pari; e protesta l' Autore che non iscrisse, è vero, in sublimitate sermonis, ma che la Storia è sincera, e che non ha impressa costa runa senza il suo solidissimo fondamento: il che basta.

Lasciò il Canonico dopo di se MSS., ed erano in S. Bar-

solommeo :

I. Discussiones Logicales babise Neapoli 1679. in foglio.
II. Isem de Anima, de Visione Beasifica, de Justificationes in

ne in 4.

III. Physica Alberti Garzadori Vicentini Oc. in foglio.

IV. Architettura Oc. in foglio: e scrisse anche di Pro-

Avea inoltre descritta la sua Grossa in Costosa ( che è una Terra del Vicensino, ove s'avea fabbricata una Delizia); ma il MS. si smari di fresco, nè si qual destino abbia avuto.

GIROLAMO GARZADORE, eta Fratello di Alberto, e Canonico anch' Egli Lateramenfe. Di Lui efistevano:

Ragionamenti fatti nella feltuidine &c. al popolo della Terra di Liveri. 1704. 1704. in foglio. Questi gli reputo trasportati alla Biblioreca di San Gie: di Verdara in Pasiva. Petatto non etano cose di gian rimarco.

Anno

### WE ( EGXXXII ) 恐

### Anno 1688.

## P. M. PIER MARIA GRASSI AGOSTINIANO.



L Libro, che mandò alle Scampe questo erudito P. Maeffro, è un Libro intereffantiffimo: De oren , ac Progressu Harefum Jo: Witcleft , in Anglia Presbyteri , Narratio Historica , Authore Fr. Petro Maria Graffi , Viceneino . Augustiniano : en Typographia Thoma

de Lavezariis 1707. in foglio : e fono pagine 405. fenza la dedicazione a Monfignor Fr. Paolo Naldini , Agostiniano , Vescovo di Capodistria; e senza l' Indice (a) .

Se non che è duopo dir che prendesse scrivendolo di molti abbagli , 'nel punto almeno della Storia de' tempi , offia nel fiffar le Epoche degli avvenimenti; perchè nel Tomo III. del Giornale de' Letterati d Italia (b) gli fi ferra addosso un Critico intemperante con 13. Offervazioni, e lo

ricon-

<sup>(</sup>a) Tom. IV., Ginnal de' Lesterati (b) ibidem, e Tom. III. pag. 346. d Italia . 797. 24

riconviene di pochissima accuratezza, o vogliam dir diligenza ed attenzione. Pretende a buon conto di dimostrare , contro ciò che il P. Graffs afferisce , che l'origine ed i motivi di questa Eressa non si debbono stabilire siccome inforti nel 1352, ma bensì nel 1370.; che il Collegio Mertonense fu la prima volta fondato da Gualtieri Merson. Vescovo Roffense a Meandon, o Maldon nel Territorio di Surrey nel 1264., e trasferito poscia ad Osford, non nel 1274. ma nel 1267., che Wiclefo ottenne da Simone Islep Arcivescovo di Cantorbery il Guardianato del suo Collegio Cantuariense ( non con male arti, e con favori ingiusti ) nel 1365 .: e tanto essere falso che l'Islep ordinato avesse, che quel Guardianato non potesse conferirsi fuorche a Regolari . quanto egli è vero, che l'Islep medefimo lo conferì a Wiclefo , ancorche Secolare : che il P. Tommaso Waldense ( infigne Teologo Carmelitano) mai non afferì, che il secondo motivo dello sdegno concepito da Wielefo contro la Sede Apostolica fosse, per essergli stato negato il Vescovado Wigorniense; ma che al più, rapportò il fatto su l'altrui relazione : ita creditur, fama similis volavit : che non potea prendere occasione Wielefo di vendicarsi del Papa, allorchè Clemente VI. spedi in Ingbilterra una Bolla, con la quale comandava l'annuo pagamento da farsi di due mila Marche dalla Diocest di Cantorbert, e d'Iore ad un povero Cardinale ; perchè Wicleso, nè su cacciato dal Guardianato, nè ebbe la ripulsa del Vescovado di Wigorn, se non dopo il 1352., e'l fatto della Bolla Pontificia era seguito nel 1342., colicchè non potea voler vendicarsi del Papa per cose accaditte dieci anni dopo; e dimostra addotta mal a proposito l'autorità del Knighton; il quale mai nomina Wicleso che del 1382.; che vivente l'Arcivescovo Islep non fu mai dalla dottrina di Wielefo infetta l'Ingbilserra , nè mai turbata la Chiefa, siccome il Graffi vorrebbe: che Niccolò Arpsteldio ha più ragione di Lui, nè merita altrimenti i di Lui rim-

pro-

proveti per aver detto che erano cossi quasi ottocento anni (pene) dalla conversion degl' Inglessi all' eresia di Wielse: che erra, e quanto all giorno, e quanto all' anno, e quanto alle circostanze della morte di Wielse, dacchè l' empio morì, non nell' anno 1387. ma nel 1384.; morì, non nel giorno di San Tommaso Canusriense, cioè il di 20. Diember, ma nel giorno di San Sulvesso Sommo Pantesse, cioè nel di ultimo dell' anno; e morì, non d'improvviso, sorrecto da paralissa, si ul pulpiso della fua Parroccia di Lurser-worz, donde predicava al popolo le sue empie dottrine, ma due giorni dopo del colpo apopletico, che lo forprese celebrando, anzi clevando i Opis Sars, nel giorno degl' Innocensi; senza più mai proferire parola &c. : che ommettiamo

Non è però che tutta la riferita Crisita, fatta ai due soli primi Capitoli (a) dell'Opera del P. Grassi, le scemi il merito in guisa da non apprezzarla moltissimo; perchè intanto è però sempre vero, che su Egli il primo a dare ex prossessi una notizia catta, e compiuta dell'Eressi ai Wieleso, ed a tessere quella importantissima Storia patricolarmente: siccome è vero del pari, che per testimonio dello stesso su consoli di Grassi del proporta de Cardinal Bellamina dalla macchia di Ersicia, appossa loro dal P. Giulio Baudin Agossimino; si locchè non è poco si e far conoscere in molti altri sitti di esso Opera, e la fertilità del suo ingegno, si o l'assissimi del su sono da consolizza, ossissimi del su sono l'ampiezza, ossis l'estensione e la prosondità della sua soda dottrina.

In fatti su Egli discepolo prima, molto Amico in appresso, e o studiò sempre in Firenze, o insegnò, in compagnia del

<sup>(</sup>a) Sono XXI. Capitoli. (b) Attic. II. pag. 27.

<sup>(</sup>c) ibidem . (d) Giornale , Tom. III. pag. 346.

### S (CCXXXV) 20

del celebre P. Noris Veronese, che su poi Carainale, e del famoso Magliabecchi Bibliotecnio del Serenissimo di Toscana; colla direzione dei quali venne poi a conquistare quella copia di lumi e di erudizione che sparse qua e la, e produste nel siu dottissimo Libro. E adanque da conchiudere con fondamento, che assolutamente non esagerasse il Cavaliere Michielangiolo Zorzi, appellando il P. Graffi, splendore di sua Religione, e singolare ornamento di nostra Parini (a). Nella quale intanto cessò di vivere per l'appunto nel 25. Aprile dell'anno 1721., nell' età di 74. anni compiuti; dopo di aver figurato moltissimo tra i suoi Agossimiani non solo, ma ovunque e tra il ceto dei Letterasi, e precisamente tra i Teologi del primo grido.



Anno

<sup>(</sup>a) Vita Gualdo, Opuf. Calogeriani, Tom. I. pag. 363.

### ( CCXXXVI ) #0

### Anno 1600.

### F. AGOSTINO DA VICENZA MINORE OSS. RIFORMATO.



Odesto ottimo Religioso appellossi nel Secolo Niccold Teffari, e nacque in Vicenza d' una Famiglia civile ed onesta, l' anno 1647. Professò tra i Riformasi la regola di San Francesco, e attese assiduamente alla pietà insieme e agli studj. Tra non molto s'abilitò prima alle Cattedre , di Filosofia e Teologia , che cuoprì con decoro, e poscia alla Predicazion del Vangelo, che sparse qua e là per l'Italia in molti luoghi, con profitto

e con lode .

In capo a molti anni il Capitolo Generale dell' Ordine a titolo di premiar quasi le sue fatiche lo creò Custode del Regno della Morea; e però gli convenne follecitamente palfare il Mare, e porre ad azzardo la sua poca salute. În fatti cominciò a rendersi colà cagionevole, e passando da un sito all'altro per ricuperarsi, e ripigliandos, e ricadendo, lo colse poi finalmente in Corfis una infermità così pertinace, che non v' ebbe modo di vincerla; e in

#### CCXXXVII ) 50

in età di 69. anni nel 1716. dovette il buon Padre foccombere.

Avea composto alcun tempo prima il seguente Libro; che si diè poscia alla luce :

Gerufalemme compianta nelle Lamentazioni di Geremia Proleta, esprella con fenso Litetale e Missico, in due Parti divisa del P. Agostino di Vicenza Min. Osc. Rif.; in Venezia 1705,, appresso Antonio Bortoli. Egli è un Volume in 4. di page, 340.: decicato al Molso Rev. P. Francesco di Brissano, Lettor Teologo, Pater dell'Ordine, e Ministre Provinciale de Min. Osc. Rif. della Provincia di S. Antonio.

Nella prima patte vi si legge il trasporto dei Treni di Geremia in 300. Ottave Rime, distribuite in cinque Capito-li, corredate di opportune ed utilissime Osfervazioni; oltre la Destrizione di Gerusalemme, e del Tempio di Salomore, e la Noizza di cinque Re, che regnation ne' tempi di Geremia: e nella seconda s'incontrano 110. Riflessi dottissimi su tutte le suddette Lamenazioni, che ponno effere a chi gli scorre di un gran vantaggio per l'anima.

La Poessa nella prima parte, per verità, non è la cosa più cecellente del Monde; comecche ne pure si possi dit che sia insipida. Ma la dottrina Missies nella seconda parte è sublimissima, ed al sommo istruttiva per ogni contemplativa cossicchè riesce un' Opera di molto pregio a chi assapora e

gusta quel celeste linguaggio.

Tutto il Libro poi è così pieno, che si può dire tessito di sole sentenze dei SS. Padri bellissime, e dei Tessi più acconci della Sogra Scrissura: nè è inoltre digiuno di etudizione prosana, e Greca e Lasima; perchè così gli Orstori, come i Paesi, e i Filosofi antichi concorrono co' loro detti apportati e addotti a proposito ad abbellirle, ed a siapplire all'estro ed alla frase Poetica, che solo mancano al pio Scrissore.

Non so, ch' abbia Egli date alle stampe altre cose.

Anno

#### ●装 ( CCXXXVIII ) 歌の

#### Anno 1692.

# P. LUIGI MARIA BENETELLI



Ndrea Benetelli, nato affai civilmente in Vicenza nell'anno 1642. da Parensi onoratifimi, professo nel 1658. il rigoroso Issimuo di S. Francesco di Paola, e assunse il nome di Luigi Maria.

Corrispose volocemente alla grazia, alla meraviglia ond'esse ruile al prossimo, e alla madre sua Religiore, s'accinsi prima a combattere il vizio dal pergamo ; e in più Città (in Verona certamente, in Padova, e in Vicenze) si se' sentire con lode a declamare dai Palpiri ricercati; ed è fama ch' anzi abbia ottenute più conversioni: si appigliò poi ad ammaestrare la gioventù nelle Scienze, e detto, com' è l'uso, in alcuno de suoi Comuni Fisiossia.

Il fingolare di Lui studio peraltro si fu quello delle Lingue Orientali, e con ispezialità dell' Ebrea; nella quale per la testimonianza universale degl' intelligenti su eccellentissi.

mo.

110 .

#### CCXXXIX ) DO

mo. Ne può esser una pruova non indiferente, che dovendo il Besso Gregorio, Viceoso di Padova, provedere il suo novel Seminario di un Massfiro in tal genere, scelle, e supplicò il Beneselli, siccome il più atto, perchè volesse piegarsi da assumere quell' arduo impegno, assumo prastro, e sossenzo da dotto Padre con quella felicità, che soleva attessare vivendo a chi lo interrogava si Signor Abase Giacomersi celebertimo, Pubblico Professore di Padova, che su di ciso Discoso.

Una sconda pruova di egual peso a savore del nostro Ausore, avrebbe ad essere il Collegio a ciò sistinito in Venezia, in cui sece il Beneselli Scuola Pubblica, appunto della Lingua Santa; e dal quale fortirono in seguito non pochi Soggetti, che fatti in essa peri la distesero con prosteto nella Terra Ferma, e particolarmente in Vicenze; nel numero de' quali, pochi anni sono, morì compianto dalla Repubblica delle Lettere egualmente che dalla Pasria il samoso Canonico Checozzi, anchi Egli Pubblico Prossorio il prosto dei distinto.

La tetza, ed ultima prova sia, che dal Serenissimo nostro Principe, ossita dai Risomaeri dello Svassio di Padeva, (se non lo su da alcun altro dei Magistrati a cui compete.) venne Egli eletto Pubblico Revisore in Venezia de Libri sertiti in Lingua straniera, ma precisamente Orientale, e affegnatogli un annuo generoso silipendio per questa sola combenza, in cui la durò per sino all' anno 2724, nel quale prognosticata prima la imminente sua morte, nel quale prognosticata prima la imminente sua morte, nel quoto propunto della Santissima Annoniata di cui era divoto, il di 25, di Marzo, nella molta età di ottantadue anni ne Paria; ove s'era di secto con evidente prevision trafferito.

Tra' Minimi su onorato molto: su Correttore in più d'uno dei loto Conventi: su Collega del Provinciale; dichiarato anzi dal Revendiss. P. Striker ex-Provinciale della Provincia di Venezie, Vicerio Generale della Provincia Germanica, chalmente Commelfo e Commilfario della Provincia fuddetta di Venezia al Capitolo Generale congregatoli in Genova nel 1710. ove anzi è tradizione che recitaffe un'Ode lunghiffima in commendazione della dottrina di Sar Tommofo d'Aquino, fra le congratulazioni, e gli applausi di tutto quel fioritissimo, e venerabile Ceto d'Uomini ragguardevoli e per pietà e per dottrina.

Ora la prima cosa stampata dal nostro Minimo è questa: I. Le Saette di Gionata si sensitata a favor degli Ebric Or. dedicate all' Eccelio Maessà sensitata marca i Die; e prodotte in Venezia 1703. appresso Ansonio Borsoli. Vol. di 300. e più pagine, oltre i corredi, e gl'Indici, la Prefazion, e il Discoso agli Ebrei desso si di dinitiata enudizion facra consperse: 3. divile in Capi XL. d'infinita erudizion facra consperse: contro del qual Libro, perchè s' avventarono scrocemente is Robbini di più finagogne a tentar quas di si spurar quelle Saette dal prode Minimo a' danni loro vibrate, pubblicò Egli un'altra Opera, initiolata:

II. I Dardi Rabbinici infranti , & risposta agli argomenti contro le Saeste di Gionasa: dedicati all' Arcangelo San Miebaele , e stampati in Venezia , per Domenico Lovisa , nell'

anno 1705.

A quella pure premette un Discosso al prudente Lessore Ebros; ed alcuni Brevi Ponsisti, a sovor degli Ebrei, che convertono alla nostra Santa Fede: indi vi annette e un Oda, che appella Entomio vosivo, al Glorios San Tomos d'Aquino Otc., inditito a Monsignor Assersi Berganasco Vescovo di Liesso, e un breve trattato della Cabbala degli Ebrei con l'Arbore Sephinorio. e la spiegazione del Sephina, dell'Opbanim, dell'Ebbim, del Consiliamo Tor. E' un Libro di 270. pagino in circa; ed è s si si con l'Arbore della Cabbala del 270. pagino in circa; ed è s si si con l'Arbore del Consiliamo Tor. E' un Libro di 270. pagino in circa; ed è s si si con l'arbore della Consiliamo Tor.

III. Il terzo Libro del Benetelli è il seguente : Il Pecile Minimitano issoriato della Vita e Miracoli di

San Francesco di Paula, con le Annotazioni di Virgilio Mabelli d' Asene ( che è l'anagramma del fuo Nome (a). Il titolo è dedotto dal Pecile Areniense, detto anche Sroa: ed il Libro consiste in 300. e più Quartine, che a guisa di Pisture rappresentano i Miracoli del Santo: è stampato in Venezia in 4. da Antonio Zatta nell'anno 1712., ed è qualificato dal Giornale d'Italia (b) per un Libro opportuno anche agli amansi delle belle lestere .

Intanto a car. 82. di questo Libro evvi un' Aggiunta, per cui è necessario premettere un fatto, che riporta distesamente il Giornale (c) . Il Padre adunque F. Pierro Antonio di Venezia Minor Riformaso che ampliò, e conduste fin a 12. Tomi il Leggendario Francescano del P. Benedetto Mazzara, per fin dall' anno 1710, avea feritto, che San Francesco di Paola prima d'istituire il suo Ordine de' Minimi fe voto di farsi Frate Minore , vesti quell' Abito , vi fe' Noviziaso, e forse professò quella Regola, ed ecco il motivo

dell' aggiunta accennata; che è questa:

Lettera Apologetica al M. R. P. Fr. Pietro Antonio di Venezia Minor Offervante Riformato, circa ciò che racconta di S. Francesco di Paola nel Giardino Serafico Istorico Oc. nella qual Lettera pruova falfo tutto ciò che azzarda in questo proposito il suddetto P. F. Pierro Antonio . Il fatto è che il Riformato nel 4. de' fuoi 12. Tomi (d) si ostina a fostenere il già detto con far imprimere ivi dopo dieci anni la fua Risposta alla Lettera Apologetica Oc.: contro la quale peraltro uscì tosto franco il Beneselli con una nuova scrittura, in forma di lestera in data di Venezia li 25. Febbraro 1721. more Venero, e vi prefisse questo titolo.

<sup>(</sup>a) Gior. de' Letterati d'Italia, Tomo XII. Art. XIII. pag. 436. (b) ibidem.

Vol. VI.

<sup>(</sup>c) Tomo XXXV. Art. XV pag. 506. (d) a car. 39.

H h

IV. Anticitica Apolognica, diretta al M. R. P. Fr. Pietra Antonio da Venezia, Riformato di San Francefco, dal P. Lettor Fra Luigi Maria Benerelli, de' Minimi, in rifoglia di una fua Leitera flampata l'anno 1722., e vi pose innanzi quelho frontispizlo latino: Sacrum veritati anathema a Fr. Albysfo Maria Benerelli, Ordinis Minimorum Lettore Venetii Typis Annonij Boroli, 1721. in 4, pag. 15. Non si replicò altro dal Riformato (ch'io sappia); e la controversia sin). Profeguiamo le Opere.

V. La Calamita alla Tramontana, cioè Imitazione di San Francesco di Sales. Venezia per il Lovisa. 1703. in 32. Questo Libriciivolo l'ho posto qui per non isconnettere la sudetta materia, che è poi una sola. Ivi S. Francesco di

Sales si appella : Terziario de Minimi .

VI. Filiale tributo a S. Francesco di Paola. Invito ai 13. Veneral: stampati, in Venezia, e in Bassano, in 32., senz'anno.

VII. Parafrasi dell' Asso di Contrizione. Venezia, Borsoli 1722. E sotto il nome anagrammatico di Virgilio Mabelli

d' Atene .

VIII. Le fette flazioni penose di Gesh Crisso. Venezia, Bortoli 1723. in 12. In fine v'è il cenno di 9. Opere dal

nostro Autore stampate, e di 4 inedite .

IX. Novena, e Compendio della Visa del B. Pietro Gambacori di Pila, Fontlavore degli Eremisani di San Girolano, flampato in 12. dal Lovija in Venezia, (enz'anno. E fotto il Nome di Giulio Maria Bonatera da Nicca.

X. Ottavario santificante: e poi col titolo di Novena. Libriccinolo, che stampossi dal Bortoli, dal Lovisa, e poi dal

Maldura .

Le cose inedite sono le sottoscritte.

I. I Dolori del Parto.

II. Il Messia Giudaico.
III. Il Colosone. Comentario sopra i Riti Ebraiti di Leone da Modeno; e queste erano tre cose in sequela delle 3. Saesse.

IV. L' Assunzione di Alessandro Ottavo .

V. Sepher imre stepher : idelt Liber serveum Eloguirum : Ce. paraphrases Hebraica ; jussiu olim Eminentissimi Venerabilis Gregorij Barbadici , dum in Seminario Paravino linguam sanstam docerem en universis Bibliis bebraicis collette cum annorazionibus :

V1. Riverberi eruditi e morali fopra la vita, e i miracoli di San Francesco di Sales.

VII. Le Aspergini d'Ippocrene. Composizioni Poesiche Latine, e Volgari.

VIII. Episapbium . sc. Vita Authoris ejusdem manu fideli-

ser scripta usque ad annum 1723.

Molte delle suddette cose si conservano nella Libreria de'

PP. Minimi di Venezia; nè del nostro Autore abbiamo che aggiugnere

#### GIAMBATISTA BENETELLI.

Ompose in età di 15. anni un trattato di Retories ; guor Pierro Benerelli della stella fediusa del MS. presso il 35. gror Pierro Benerelli della stessa emiglia, che su eletto dal Gravissimo Consigni di 150. nel di 24. Giugno 1742. Cavaliere dell' Arte della Lane, e della Seno.

Joannes Baptista Benetellus Vicentinus Anno Domini 1638. pridie Kalendas Decembris in sesso Divi Andrea sinem imposuit. Era nato nel 1623. il di 28. d'Aprile.

Di esso c'è inoltre alcuna composizione Poesica in lode del Conse Pierpaolo Bissari, nelle Stille d'Ippocrene (a).

SIL

<sup>(</sup> a) alla pag. 187.

#### WE ( CCXLIV ) 20

#### SILVESTRO BENETELLI.

Odesto è un terzo Beneselli, che siori intorno al 1640. il quale istituita avea in Casa propria una rispettabile Accademia che gli piacque denominate, Degl' Impersessi.

Lasciò dopo di se un Volume in foglio di pag. 706. di Possis Greche, Lasine, Ebraiche, ed Italiane; che MSS. Good ove sopra ben custodite in un con motte altre Composizioni Accademiche. Era Silvessiro d'un bellissimo genio, e d'un ingegno fatto per le Lestere; ed è s'antaggio del Pubblico, che non si diano alla luce le cose, che fortunatamente rimangono di questo Posts. Potrebbe avvenire, che i mici stimoli facessiro insolver gli Eredi a benesicare la Pasria. Pasino sipperi.



#### Anno 1694.

# P. GABRIELLO GUALDO C. R. TEATINO.



'Una Famiglia Gualda, che de' Mori appellavasi, ed ora è estinta, nel 1659. nacque il presente Scrittore, il quale nel 1674. prosesso tra i Teasini in Vicenza l'issimo di San Gaetano suo Comparizio. Disposto alle Scienze, vi si applicò indefessimente co-

sì, che per niente meno di 40 anni, potè insegnate tra' suoi dalle Castedre di Padova e Filosofia e Treologia: ma perchè, o associationi di troppo, o troppo era vago di novità, e impegnatissimo a sostenete, in progresso di di Lui nome divenne bensì samolo, ma con varia sottuna ed optinione nel concetto desil Vomini.

V'ebbero molti (e sono i più), che si fecero cuore di dirlo, e dimostrario celebre nel buon seno per ogni volta, e di calatario a Cielo; e tra essi il Eminentissimo Cardinale Porzia; il P. Borromeo, poi Vescovo di Capo d'Isria; P. Innecenzo Rafaello Savonarola; il P. Viva; i Giornalissi d'Italia e di Trevona; e molti altri. Ma per verità a

mol-

molti altri non piacquero alcune di Lui nuove dottrine, o capricciose, o soverchiamente benigne; e le impugnarono totis viribus, e le riprovarono, O agmine fusto le secero condannare; nè s'ha a dire, che sollero però feggetti o invidiosi, o infimi fubfelii, perchè due tra essi tirono il P. M. Gio: Maria Bervilo Servita cospicuo; e il charissimo P. M. Giactino Maria Servy dell' Ordine di S. Domenico Pubblico Professiono di Padova; incapaci entrambi di debolezze.

Io non ho a decidere in questo luogo di chi avesse in complesso causa miglior per le mani , o di chi prevalesse ne' vari tra loro Lesterari consistiti ; e proseguirò pertanto nelle mie generali notizie senza impegnarmi, e senza uscire dirò così dal seminato, o per vaghezza, o per si-pirito di partito ; dacchè nè conviene , nè e mia la messe, nè la prusenza lo accorda, anzi nepque la imparzialità d' uno Storico il quale brami che gli si creda.

Ora il P. Gualdo (a cui piacque spesso occultars sotto i supposti nomi, quando di Guido Bellagra, quando di Niccolò Pegolessi, e quando di Angelo Cupezzioli) di tratto in tratto ilitui di varie quistioni, e die alla luce più cose. Ecco la

I. Rifposta all'Autore dell'Apologia de' SS. Padri: in cui fa vedere condannanti senza iondamento gli Autori moderni, come contrari a' Santi Padri. Questa Opera la cuopri sotto il proprio Nome Anagrammatico, di Guido Bellogra: e la disse stampata in Salishupgo (comecchè eseguita in Italia) nel 1751. sono 2. Tomi in 12., ed avvene una consimile contra il P. M. Ciussioni Minor Conventuale, del Pesquale, e del Vendrecchio.

II. Trassaus Probabilitatis ex principiis antiquorum, compessius. Levanii 1704. in 4. apud Egidium Pross. La inticolo: Austore Nicolao Peguletti: ed unt in esso sormanie le Seusenze tutte probabili insieme e più benigne, formanie done.

done un grosso Volume: il quale in progresso poi venne dalla Sagra Congregazione di Roma proibito.

III. Addisio Defensionis ab aliquibus objectis in libro eui titulus: Elementa Moralia decerpta. Lovanii 1707.

( qui pure ) Nicolai Peguletti.

La IV. Opera da Esso prodotta si su Responsum ad secundum Scripsum Dominici Rieber: Calvinista, e Ministro in Elvezia.

La V. Un Trassato in difesa d'un suo Comprobabilista il

P. Francolino della Compagnia di Gesà .

La VI. E' un' Opera di più conseguenza della quale si disputò molto, che s'è stampata, e ristampata più volte, e che sece nel Mondo assai rumore:

Baptifma Puerotum in useris existentium istrum assertum (a), quamvis Theologi, & Canonista antiqui per plura fatula boc vol negoverine, vol saucerine. Dissertatio Medico - Theologica, Auktore P. D. Gabriel Gualdo Clerus Regulari, S. T. Profissor. Paravii, apud Josephum Germa

1710. in 8. pag. 80.

In appresso nel 1712. dallo stesso Corona; e sinalmente nel 1723, ma sotto il nome di Angelo Cupezzioli Professor di Sarra Teologia: corressivo Crastioro. Tratta Egli il P. Gabriele quella scabrosa materia con erudizione e dottina, da Teologo insemene, e da Matico; e pruova da un lato, che quando ci sia pericolo dell'aborto non solamente fi può, ma avendovi il modo si dee battezzar la creatura nell'utero della Madre, e ciò a benefizio di quell'anima, che non sarebbe in caso diverso capace del Paradiso; dall'altro prova, e convince, appoggiato alle evidenze Anaromiche e ad una Fisca incontrovertibile, che poiche in vicinanza del patro naturalmente s'apre l'utero della Madre, e la Creatura dirò coà si presenta, se le può conscrite il

<sup>(</sup>a) Prima nel Trattato de Probab. cap. 41.

Battesimo, o portando con una stringbetta ben netta l'acqua fopra qualsivoglia parte del fanciullo, siccome insegna Francesco Mauriceau nel Trattato delle Malattie delle Femmine gravide (a), oppure collo intromettere una mano nell'utero, e col mezzo di una lougna bagnata nell' acqua effettuare lo Rello.

Il Gualdo non è già il primo ( sia detto per Episodio ), che promovesse sì fatto dubbio, che anzi avverte Eeli ftesso, siccome per fin dal secolo XV. lo fece Gabriello Biel, e nel Secolo scorso il P. Lodovico Scildere, poco avanti il Gobat (b): e vi si potrebbono aggiugnere, e Girolamo Tergolino da Padova, che trattò la materia ex professo in quadam disceptatione : an fætus in utero matris, dum timetur abortus, valeat a Matre baptizari ad anima (alutem (c), e il P. Girolamo Fiorentini, de ministrando Baptismo Fætibus abortivorum. Lugduni 1658. in 12., e alcun altro Autor più recente di questi nostri contorni. Ma intanto nessun più di Lui, maneggiò il punto con tal precisione, ed impegno; anzi nesfun si diffuse, e sviluppò la quistione al par di esso: e fingolarmente nella sua terza edizione, e contro il P. Comitolo (d) .

E ben vero, che il mentovato P. Bertolo impugnò l'opinione validamente in quel suo Libro: Concilium Tridentinum, five Canones de Baptismate, & Confirmatione, Differtationibus Scholasticis , Dogmaticis , Moralibus & Polemicis Oc., che mandò fuori il Lovisa, la prima volta nel 1713., e la seconda nel 1714. in 8.: contuttociò il P. Gualdo rispose in maniera da meritarsi l'encomio dei Giornalisti, i quali conchiudono in questo proposito che il P. Gabriele: mostro di esfere Teologo di buon gusto, e che studio di sollevarsi dall' esfere di semplice e mero Scolastico (e).

<sup>(</sup>a) Lib. I. Cap. XXXIII.

<sup>(</sup>b) Giorn. d' Ital. Tom. I. pag. 260. (d) Grornale fuddetto, pag. 364.

<sup>(</sup>e) Vide Portenari, Felicità di Pado-(e) pag. 365.

La VII. Un certo Carmen Philosophicum, idest Conclusiones ex universa Philosophia depromptæ & bexametro carmine concinnata. Patavij , Typis Sardi, 1704. in 4.

La VIII. Carmen Theologicum, boc est Conclusiones Theologica bexametro carmine concinnata . Patavij , Typis Sardi .

1706. 1710. 1712. 1716.

Il P. Innocenzo Raffaello Savonarola, morto in Verona pel 1748. nelle sue Memorie impresse nel Tomo VIII. della Miscellanea di varie Operesse, uscite nel 1744. in Venezia dai Torchi di Tommaso Bestinelli in 12. (a), scriveva che il P. Gabriele Gualdo lasciò dopo di se 3. interi Volumi di Poesie Latine ; anche perche tutte le Test di Filosofia, e Teologia le aveva ridotte in Verso; e dopo l'Edizione enunciata del 1716. (b) le avea ripurgate e corrette: a propofito della qual cosa è fama costante che il P. Gualdo stato fia un eccellente improvvisatore in Versi Latini ( locche non è cosa ordinaria ); e che però intervenendo per ragion del fuo impiego qua e là alle pubbliche Conclusioni, epilogava estemporaneamente con somma facilità e bravura gli argomenti tutti degli opponenti, e le risposte del disendente, e ful fatto ripeteva ogni cosa in Verso, aggiugnendovi inoltre, ficcome è l'uso, le lodi dei Lessori, e del Mecenase .

La IX. E' una picciola cosa che s'incontra in fine della terza impressione del Trassaso del battezzare i nonnasi nell' utero ; ed ha il titolo, di Difesa del P. Gabriello Gualdo al Signor Cristofano Cardieclessi, operessa di Angelo Cupezzoli,

in Padova per il Sardi, in 8.

La X. Di/putatio olim excussa de metu Inferni : an metus Inferni expellat ( aut excludat ) voluntatem peccandi . Sta unita alla suddetta terza impressione del Libro suaccennato: ma fort) di per se sola nel 1721., apud Fratres Sardi in 8.

<sup>(</sup>a) alia pag. 435. (b) Anno in cui nacque chi ferive ai 2. di Febbrajo. Vol. VI.

La XI. An liceat peccasores statim post confessionem absolvere . Ufci nel 1714. dalle stampe di Francesco Semolesa in Venezia, in 8. in pag. 32. questa dotta Differtazione Teologico - Morale fotto il folito finto nome d'Angiolo Cupeziolo ; ed è contra i Rigoristi Oleremontani , i quali troppo severi non lo vorrebbono in nessun caso; ed esamina ivi tra le altre cose le dottrine del Risuale Alessense dannato dal Sommo Pontefice (a) .

La XII. An liceat folis rationibus naturalibus quaftiones sheologicas dirimere. Stampata dal suddetto Semolesa nel 1717. in 24. pagine (b): ed è qualificata per una dottissima scrittura, sana, e nervosissima.

La XIII. De Auftorisate Divi Augustini . Patavii , apud Coronam 1720. in 8.

La XIV. Disputationes due non amplius edite, quarum altera est de Probabilitate , an scilices auctoritates Patrum. allata a Probabilioristis cam revera oppugnent : altera de pæna Peccati originalis; an scilicet multi Recentiorum ab. opinione communi Antiquorum, negante peccato originali panam fensus deberi, jure O merito discesserint . Opus ab eodem Auctore dicatum Illustrifs. ac Reverendifs. Stepbano Fuliani, Episcopo Mutinensi, Venetiis, apud Josephum Coronam 1723. in 8.

La XV. Larvati Scribillasoris brevissima defensio ab injuriis , a falsitatibus Oc. Auctoris Vindiciarum Ambrosis Cattarini cap. 16. n. 3. Patavij, Typis Joannis Baptifia Conzati in 8. Componimento contro al P. M. Giacinto Maria Serry Domenicano, e Pubblico Professore nello Seudio di Padova .

. La XVI. Theologia Moralis . O contemplativa S. Au-" relii Augustini Hipponensis Episcopi, & Ecclesia Doctoris,

<sup>(</sup>a) Giera, d' Italia , Temo XXXII. (b) Giernale fuddetto, Tomo XXXI. Pag. 556. pag. 430.

"in qua ejas omnia Moralia, O plurima Contemplativa, 
"stiulis rerum Alphabeti ordine digessii, seferuntur, amplioribus materiis in Ceptua, O Paragraphos pro faciliori, 
"usu disfiributis, O singulis pracedente corum compendio."
"Accedunt plures Nota, O montulla Quessiones, apian, 
quadam clarus explicantur, probastur. Opus tum Theo"logis O Casussii, tum etiam Concionatoribus peruile.
"Audore Angelo Cupecioli, sare Theologise Prosessii, 
"Tom. primus complettens listeras A. B. C. Venetiis 1737.
"Apud Josephum Corona, in fol. col. 884. oltre la Dedica, 
"Indice, e Auversimento (a).

E nel 1741. Tomo II. col 836. Tomo III. col. 1224. oltre gl' Indici (b) :

Premette al primo Tomo una Lettera dedicatoria a S. E. Jacopo Soranzo Senasor Veneto; e nell'Opera laboriolissima, supplice ottimamente a co che ommesso aveano e Barsolommo Urbinate, e Davide Lesara, valendosi fempre della Edizione Maurina.

Il (econdo, ed il terzo Tomo sono utilismi: e a dicendere dalla intemperante censura di alcuni il P. Gualdo è da avvertire, che circa il Probabilismo dietro gl'infegnamenti del grande Agossimo rigetta (per base quassi, ce per massima) le opinioni movoe, dure, intellarabili, remerarie, improbabili, lesse, severe; e conchude con questo Moniso ristellible motto: Cum contradicius opinioni aliorum, id sa elsque prajudicio charitais & veriestis.

La XVII. Dissersatione Latina sopra un caso Morale inserita nel Pontas; ivi accolto dallo Stampator di Venezia nel 1742.

Profeguono le cose inedite:

I. Un Trattato dell' Eucaristia, segnato 1697., e 1698.

(anno in cui lo scrisse).

II. Dif-

<sup>(</sup>a) Novelle della Repubbica Lettera.
(b) Novelle (addette pet l'anno 1741.
una 20 pag. 151.

I i 2

II. Differsazione Latina dell' uso delle Carni, e dell' unica Commessione ne giorni di Digiuno, scritta dal Gualdo nel 1741. e decisa poi finalmente dai Sommi Pontessici Benedetro XIV. e Clemente XIII.

III. Dissertazione Latina contro il P. Romilio Francescano, e in savore del P. Borromea Tearino; se sia necessario il contatto Fissco nella Collazione degli Ordini Sacri.

IV. Se San Tommaso savorisca la Probabilità. Dissertazione anch' essa Latina.

V. Se la Fede de Genitori sia necessaria nel Battesimo de Fanciulli.

VI. Disesa della Signora Elisabetta Cesarea Silvestri nel Matrimonio del Signor Cavalier Giustiniano Forzadura di Padova.

VII. Raccolta di alcuni Titoli fopra il Gius Civile, e

Canonico , per l' Esame dei Dottorati .

VIII. Cass Mensusi ad uso della Diocess di Padova. IX. Raccolta di più parole Latine tratte da Autori Classici, ed ommesse nell'ultima Edizione del Lexicon delle 7.

Lingue fattali in Padova.

X. Concordantie Verboles sosius Jusis Canonici. Libro che i Giornalifi d'Italia, e le Novelle Lesterarie apprezzano moleto, e che da ognuno fi vorrebbe alla luce; ma che l'Austere donò pria di morire al Signos Destro Gisfeppe Garregio Parcono di Baone nel Terrisorio di Padova, ove il P. Gualdo visse quasi perpetuamente, e finalmente mon nella età di 85, anni, nell'anno 1743; con la riputtazione di un Soggesso dottillimo, siccome in fatti era; e con inferme la ingiusta accia, si interpretabile peraltro in buon fenso del Destrore della Probabilità.

Dice Egli stesso di se medesimo (forse per umiltà) Stylo prorsus barbaro imbusus eram, ideo barbare scribere porni.
Vedi di esso il Sancassani, Scanzia XX. pag. 54.

Anno

#### WE ( CCLIII ) ER

#### Anno 1696.

#### BARTOLOMMEO BOSCHETTIA



E la poca mole del Libro qui non meritava un Articolo, lo meritava la molta utilità di effo, e la eccellente maniera, con che venne dettato dal nostro celebre Professora di Medicina in Venezia il Signor Barrolommeo Bolcherri, il quale pochi anni so-

no, compianto da ognuno che lo conobbe, cessò di vi-

Differsario de Salivatione Mercuriali Physico-Medico Mechanica Bartolomati Boschetti Vicentini, Polispophia & Medicina Doctoris, in tria Capita diviso. Quorum prius continet saliva naturalis examen. Alterum Capus cipistem vitia consideras. Tertium Salivationem artificialem exhibet. His accedunt Hollowis falici aut letali experimento comprobata.

Si stampò prima: Veneriis, apud Joannem Radici nel 1722. in 4., dedicata: ad Illustrifs. ac Excellentifs. D. D. Aloysium Pisanum Equitem, ac D. Marci Procuratorem;

#### us ( CCLIV ) 数

e di poi ristampossi , parimenti in Venezia nel 1744 Typis Joannis Tibernini , sub signo Providentia , in 4.

Del Boschetti nulla ho da aggiugnere; non avendo io farte, per verità, le ultime diligenze per raccogliere quelle ulteriori notizie ch' erano necessarie, secondo il sistema onde mi fon condotto sempre antecedentemente.

Di esso si fa menzione dai Giornalisti d'Italia nel To-

mo XXXV. a pag. 523.

#### 

GIACOMO ANTONIO ZATTONI, Di lai abbiano:
Nile Perera del Villeglio. C. Eculturiji, Sipan Benera: Capello, Glerifijimo
Capitoni di Vicera, Orezine del Sipan Genome stome Carello, di medio medio di medio del giore del como del com

Inoltre : in Alexandrum VIII. P. O. M. quod Duci Francisco Maurocene Gladium, & Galcam dono miserit. Epigramma. Il qual fi legge nell' Accademia per l' Allunzione al Pontificato del fuddetto Pontefice Ottobini. Finalmente Aliud ejusdem.

Neppur del Zassoni ho alcun altra notizia.



Anno

#### Anno 1698.

# GIROLAMO FRANZANO ARCIPRETE DI GRANTORTO DIOCESI VICENTINA.



Françanus (Pet.) Vicentinus inter viros charos refertur a Gr. Leto in Ital. regn. pag. 329. Il vero è che potrebbe effere avvenuto, e agevolmente, che invece di Petandasse servicio Pre, cioè Prespere Vientinus: e in questa guis si accorderebbono i Tessi.

Comunque sia peraltro, l' érciprese di Grantorso Girolamo, nato di una Famiglia assai Nobile di Vicenze, ed Ecclesassino inserne pio esemplarissimo e dotto, è l'Autore del seguente Libro: (una copia di cui mi risovvien che ho veduto nella Bertolisma (b).

" Istru-

#### wa ( CCLVI ) So

"Ifruzioni Morali sopra le principali virite Cristiane, ce deve prosessime l'Ecclesialice, e principalmente il Percessime de a medessimi, ma sa do ogni stato di persone ancora, per dirigere l'anima proprita, e per incanimare le altrui alla Cristiana perse, zione. Composizione, ed Opera d'un Parroco della Diococci di Vicenza. Stampata in Padova, per Gio: Battissa, Gonzetti. 1733. in 8.

Qui per modestia l'Ausore volle occultare il suo Nome: appena nel fine del Discorso al benigno Leggiore didede di se da lungi un indizio. Ed è appunto perciò, che a premiare cioè la sua virtuosa moderazione e modestia, da noi si volle scuoprirlo, e consegnato alla Stamps.



Anno

#### WE ( CCLVII ) TO

#### Anno 1700.

#### ORTENSIO ZAGO DOTA



Oi ci sbrigheremo preftissmo di quest' ultimo Articolo; anche perché sperando; che in breve possa poi comparire una volta alla pubblica luce la cosa migliore di nostro Zago; o ci riserbiamo a ripigliare un qualche dì il di Lui illustre

Nome ( quando mai ne venga talento di unire dopo di questo un altro Tomo, di cui non abbiamo peraltro col Pubblico alcun dovere, nè ci siamo ancora determinati), o abbandoneremo l'impresa a chi verrà dopo di Noi, di far ciocè la dovuta giustizia al Signor Const Dos. Ortensso, del quale si può dire con verità, che si fiu un diligentissimo indagatore, e un vero dotto delle venerabili antichità singolarmente Parsiosiche.

Due cose sono di esso alle Stampe; ed una è l'inedita. La I. Del Torrente Assico, e del modo di riparare ai danni minacciasi alla Città di Vicenza dalle di Lui Aque.

Vol. VI.

Κk

Notizie diverse raccolte a benesizio della Patria dal D. O. Z. (cioè Dotror Ortensso Zago): da Lui dedicate agl' Illassifissimi Decembri Depunati alle cose utili della Città di Vicenza, e stampate in Padova per Gio: Battissa Gonzatti nel 1720. in foglio, ed è una cosa utilissima, e ragionata massitrevolmente.

La II. Differrationes dua de Veterum Christianorum Inscriptionibus, O de Liurgiarum in rebus Theologicis sija. E un Libro in 4. che veggo modernamente citato da Casalogo Remondini (a); nè in esso, consesso il vero, mi sono avvenuto mai; quando peraltro dimostra il titolo cosa molto erudita, e da apprezzar sommamente.

Il titolo dell' inedita è questo:

Della maravigliofa Grossa detta il Covalo di Costoza; le dell'antico Teasro di Berga, l'una fuori, e l'altro dentro della Città di Vicenza, Annotazioni varie del Conte Ortensso Cago: e questi è un Manoscinito in 4. di un qualche notabil Volume, che si custodisce dai Figlinoli di esso gelosamente.

Io per verità due volte ebbi la forte di fcorrerlo; la prima volta nell'occasione di scrivere il mio Covalo di Cosloza per Sua Eccellenza il Signor Conte Ostavio Trento, e la sconda quando descrissi l'antico famoso Tecare di Berga nella Vira di Andrea Palladio: e lo riconobbi un Manoscristo pieno di erudizione, che merita di essera e comun benefizio prodotto. Parla di esso anche il Virna nel suo Preliminare (b).

Nel Dottorato del Conre Orsensio in Bologna venne satta da Tommaso Glarcani una copiosa Raccolta di Composizioni Postiche col titolo di Astrea ofulsante, che si stampo ivi in 4. per Giacomo Monti nell'anno 1676.; il che vorta dire

che

<sup>(</sup>a) 1772. Venetiis, pag. CCCXVII. (b) pag. 104.

che il nostro Autore nacque alla metà incirca del Secolo antecedente, e che perciò dovca chiudere qui flo Sesso ed ultimo Tomo della mia Biblioteca, promessa nel Manisesso per l'appunto in VI. Tomi fino al 1700.

Avrò, chi sa, e presi pur troppo ovunque dell' Opera moltissimi abbagli, ed ommessi più Nomi, o di Essi le cose per avventura migliori: ma non errai per mal' animo,
o per indiligenza; ciò che mi dee giustissear quanto bassa

presso il discreto Lessore .

Ebbi più volte, il confesso, la tentazione, e vecmente, di protrar la mia Serie con alcuni altri Scritsori di questo Secolo Decimorravo , ( che fosser passari a que' più non ha molti anni), e precifamente per-che m' invaghirono gl' illustri Nomi di Andrea Marano, di Antonio Bergamini , dei due Checozzi Sebastiano e Giovanni , di Gio: Marangoni , del Pub. Prof. Giulio Ponredera , del Cavalier Michelangelo Zorzi , del P. Quirico Rossi Gesuisa , del P. Serafino Marchi Cappuccino , del Conse Enrico Biffaro , di D. Pierfilippo Castelli , del Teatino Gio: Battista Nievo , del B. Kirkero da Valdagno Min. Riformato , di Pierfrancesco Canneti di Schio , del Co: Gioan Montenari , dei due Barbieri , del P. Musocco dell' Oratorio, del benemerito Dottor Vigna, del Conse Giulio Volpe , del Capellari Vivaro , di Sebastian Antoni , di Antonio Sandini , del Righellini di Scho , del P. Capra Gefuita , di Sebastian Franzoni , del Marzapaolia del Mallini di Valdagno di un Muzani . del P. Vensurini Domenicano , del P. Angelico da Vicenza Min. Riformato . di Antonio Viero . di Vicenzo Vicari . di Maria Felice Aleffi , di Stefano Lorenzoni , di F. Clemente da Centrale, e di cent'altri: ma fin ad ora riuscimmi di resistere alla tentazione, è di frenar il mio genio. Quel che sia per essere in seguito nol saprei: so

#### WE ( CCLX ) BO

con Vincenzo Borghini (a) che: chi piglia impresa di serivere è sorza (dica pur chi vuole altramente) che vogga molte cose, e imfinite ne consideri, e ne pensi; e quando egli arà satto sutto questo, non basterà: il che mi rende irresoluto sorse più del dovere.

(a) Lettera all' Artivofovo di Firen. Fiorestine 1745. in 8., Ediziose di Fize, fenza data, che è la LXXXVII. renze, a car. 191. della Parte IV. Vol. IV. della Prefe



NOTA.

#### NOTA.



Opo conchiusa l'Opera, credo onestà lo avvertire chi legge; secome il celebre Signor Abare D. Girolama Tinoloso Bibliotecario di Modena fortunazamente seuoprì, e lo pruovan nel suo Giornale (a): che Zaccaria Ferrerio, ossi Milana, di cui s'è ragionato a

lungo nel Tomo IV. (b) di questa Biblioteca, egli è poi (benché sotto diverso Nome) lo stello Soggesto stessissimo con Zaicaria Benedesti, del quale pure parlai nel III. Tomo (c). Supposta la qual cosa, poteva io benal idituire separati due Articoli dello stessio Ferrerio; ma doveva accennar nel secondo, che benché diversi sossimo di moni, cra però in entrambi solo uno l'Autore: il che non seci.

Avver-

<sup>(</sup> a ) Tom. X. ( b ) alla pag. XX.

<sup>(</sup>c) alla pag. CLXXV.

Avverto inoltre: che quella Maddalena Campiglia, la quale io nel V. Tomo (a) congetturai Dimelfa, in grazia delle diligenze ufate dal P. M. Ricerali Ex-Provinciale dell' Ordine de' Predicatori comparifee Terziaria Domenicama; ed io fono in debito della reflituzion del Soggetto a chi Egli aspetta.

E giacebè il suddetto gentilissimo Padre M. mi spedi non ha guari la copia di tre brevi sacre Compossizioni del B. Bartolomneo Breganze, di cui ragionai di sopra, tessendone la Vita, nel Tomo I. all'anno 1210, non voglio neppur di queste destraudare i miei Lettori; e qui, benchè suo di nicchia, motro volentieri le trassirva.

DE PUERO JESU.
Unam nee maculam natura reliquit in ipfo,

Ad capus ad plansam sranfoolas ipfa decor. Colla, supercilium, coma, frons, oculi, gena, nasus,

Os, dens, labra, manus, pes, fine labe nirent.

Emissuns geminos oculorum lumina foles, Ad quorum ceduns astra minora jubar.

Commendant Pueri decus, os roseum, gena storens, Scintillans oculis mens pia, pura caro:

In vulsus alios vigili minus ufa labore,

Huic natura dedit quidquid babebat opum :

In vulsu pueri sansum fuis illa decoris

Prodiga, quod donis pene remansis inops (b).

DE SUPERBIA (c).

Cum bene pugnabis, Cum cuncta subacta purabis; Quæ post infestar

Vincenda superbia restat : Hac lue nonnumquam

Rosa versisur in saliuncam (d) .

For-

<sup>(</sup>c) alla pag. CCXXIV.
(b) B. Barthalumans Bregarite O. P.
Epifoppu Vicentians in jue ofter fuper
Gantea, pag. 118. col. 1. MS.

(c) pag. 173. tergo col. 2.
(d) Plus. 1. 21. C. 7. failunca foliofa
Gantea, pag. 118. col. 1. MS.

FORTUNA FUGAK.

Hoe unum prasciere potes, quia nulla posestas
Esse monta posesta, quia res fortuna secundas
Imperat esse estreves. Minos subsuersir arbenas;
Islion Atrides; magna Carraginis arces
Scipio: sed Roma immitis suis alca sati
Tempore versa brevi brevis est dissantia lei,
Omnis Gesasse nos este sos est vicina die (a).

Finalmente : perchè foccorfo di nuovi lumi dall' accuratifimo, e dotto Bibliotecerio moderno del Seninario di Padova, aggiugnerò alcune notizie sfuggitemi intorno alle Opere di tre, o quattro de' miei Seristori.

La prima sia; che di Girolamo Gualdo il secondo (di cui in questo Tomo (b) oltre il già detto, ci sono in quel rispettabile Seminario due Canzoni inedite, del-

le quali peraltro m' è ignoto il Soggesso .

La seconda: che Alessandro Nievo (c) su Autore anche della Dissertazione: Urrum Monachi sint digniores Canonicis Regularibus Oc.; che Manoscrista si serba in quella Biblioreca medessima.

La terza: che il Vescovo di Concordia Lionello Chieregato (d) trasportò in Versi Lasini Elegiaci un Idillio di Teocriso; e unì ad esso molte altre sue Com-

posizioni Poetiche (e).

La quarta: che Marco Marchiano Pubblico Professore di Padova non venne da me annoverato tra imissimi scrittori, perchè ignorai che essistessimi cocome esisteno in quel Seminario ( Manoscritte peraltro ) le di Lui Institutiones Juris Canonici.

L'ul-

(b) Nel principio, ove dei Gualdi. di Padova.
(c) Tomo III. di questa Biblioteca, (e) ivi.

<sup>(</sup>a) Nel Codice pag. 2. col. 4. Sermose 2. dei Dominicali pag. 8. (d) Così il degnissimo Bibliotecario (b) Nel principio, ove dei Gualdi. (d) Padeva.

#### ●答( CCLXIV ) 表の

L' ultima : che quel P. M. Fra Gherardo Bellingone Eremisano menzionato in una Nota del Tomo antecedente (a) scrisse, oltre ciò che abbiamo detto : De Tabulis votivis in Monte Ortono , in Templo Beata Maria V. Oc. Lib. tres bexametro carmine exaratos : in fine del qual preziofo Codice , extant nonnulla carmina aliorum Auftorum , inter quos Joannes Baptista Frumentarius (b).
Tutto ciò sia testimonio, e sigillo della mia diligenza, e

ingenuità.

(a) pag. CLXXVIII.

(6) eve fopra.



IN-



## INDICE

### DEGLI SCRITTORI VICENTINI

CONTENUTI IN QUESTO SESTO VOLUME SECONDO L'ORDINE DE TEMPI.

| Anni | di | Crifto |
|------|----|--------|
|      |    |        |

| Anni di Cinto                         |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1601. P Aolo Gualdo .                 | Pag. I. XI. |
| - Girolamo Gualdo I.º fiori del 1430. | I.          |
| - Augusto Gualdo. del 1527.           | III.        |
| Girolamo Gualdo 2.º del 1550.         | IV.         |
| - Giuseppe Gualdo 1.º del 1555.       | VII.        |
| Paolo Emilio Gualdo .                 | X.          |
| 1604. Girolamo Aviani.                | XVIII:      |
| Giammaria Aviani .                    | XXI.        |
| Giammaria Aviani                      | XXII.       |
| 1606. Aleffandro Capobianco.          | XXIV.       |
| - F. Domenico Treccio.                | XXV.        |
| 1608. Giambatista Imperiali .         |             |
| - Giovanni Imperiali .                | XXIX.       |
| - Gulielmo Triffino.                  | XXXV.       |
| - Orazio Sanguigno.                   | ivi.        |
| - Francesco Canali .                  | ivi.        |
| - Gellio Ghellini .                   | ìvi.        |
| - Girolamo Miglioranza .              | ivi.        |
| - Egano Tiene .                       | XXXVI.      |
| Ottone Tiene .                        | ivi.        |
| Jacopo Valmarana.                     | ivi.        |
| 1610. Lodovico Aleardi .              | XXXVII.     |
|                                       | XL.         |
| - F. Lodovico Aleardi .               | XLI.        |
| 1612. Ippolito Parma .                | ALI.        |

Vol. VI.

#### ua ( CCLXVI ) an

| - Galeazzo Triffino.                   | Pag. XLIII. |
|----------------------------------------|-------------|
| 1614. Angelo Sala.                     | XLIV.       |
| Gentiluomo Vicentino .                 | XLIX.       |
| Pierra Carforna                        | ivi.        |
| Piesro Stefanoni .                     | L.          |
| Bartolommeo Rossi Cristiano Lucardio . | ivi.        |
| Cin Vincarato .                        |             |
| Gian Vicenzo Caponi .                  | ivi.        |
| 1616. Pace Giordano , Vefc. di Trak .  | LI.         |
| - F. Eusebio Giordano .                | LIII.       |
| - D. Giacomo Giordano .                | LV.         |
| - Dionigi Viola .                      | ivi.        |
| Paolo Baccio Vergerio .                | LVI.        |
| - Paolo Emilio Saraceno .              | ivi.        |
| - Francesco Bernardino Saraceno.       | ivi.        |
| - Florenzio Camèra.                    | ivi.        |
| Girolamo Romani.                       | ivi.        |
| 1618. F. Giordano Moscatello.          | LVII.       |
| - Giulio Cefare Valmarana.             | LX.         |
| 1620. Silvestro Castellini.            | LXI.        |
| - Bonifacio Pergola .                  | LXIII.      |
| D. Luca Mora .                         | LXIV.       |
| - Giuseppe Marteazzi.                  | ivi.        |
| - Valerio Matteazzi .                  | ivi.        |
| - F. Angiolmaria Mossano.              | ivi.        |
| - Lelio Piovene .                      | ivi.        |
| 1621. Prospero Cisoti.                 | LXV.        |
| - Cifoto Cifoti .                      | ivi.        |
| - P. D. Girolamo Novello.              | LXVII.      |
| Giulio Carcano                         | ivi.        |
| 1622. Pietro Matteazzi .               | LXVIII.     |
| - Carlo Olivieri .                     | LXX.        |
| 1623. D. Lorenzo Franceschi Fiorini.   | LXXI.       |
| - Francesco Cividale .                 | LXXIII.     |
| Francesco Cividale. Gualdinello Colzè. | LXXIV.      |
| Girolamo Colze.                        | ivi.        |
| • .                                    | Giu-        |

| ・ CCLXVII) 数の                                 |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Giulio Clivone .                              | Pag. LXXIV. |
| 1624. D. Taddeo Bartolini .                   | LXXV.       |
| Francesco Bartolini.                          | LXXVI.      |
| Antonio Bertezoli .                           | ivi.        |
| - Evangelifta Castagna.                       | ivi.        |
| 1625. Pace Pasini .                           | LXXVII.     |
| - Michiele Lonigo .                           | LXXX.       |
| 1626. Ottavio Revest Bruti .                  | LXXXI.      |
| - Camillo Mariani.                            | LXXXIV.     |
| 1627. D. Odorico Valmarana .                  | LXXXV.      |
| - Giacomo Valmarana .                         | LXXXVI.     |
| - Gian Lodovico Valmarana .                   | LXXXVII.    |
| Antonio Tornieri .                            | LXXXVIII    |
| - Gian Pierro Tornieri .                      | ivi.        |
| - Antonio Palazzi.                            | ivi.        |
| 1628. Pomponio Montanaro.                     | LXXXIX.     |
| - Triffino Triffino.                          | XCII.       |
| - Paolo Antonio Valmarana .                   | ivi.        |
| - Marzio Capra .                              | ivi.        |
| - Francesco Spa.                              | ivi.        |
| Sifto Guarino .                               | ivi.        |
| 1629. Francesco Cerato.                       | XCIII.      |
| - Gio: Bastista Cerato.                       | XCV.        |
| - Giuseppe Cerato Orsini.                     | ivi.        |
| - Marc' Antonio Pogliana Giulio Saraceno .    | XCVI.       |
|                                               | ivi.        |
| - Giambatista Ferrazzi.                       | ivie        |
| - Bastian Fontana.                            | ivi.        |
| - Coftanzo Arnaldi .                          | ivi.        |
| 1630. D. Francesco Belli .                    | XCVII.      |
| 1632. Scipione Ferramosca.                    | CI.         |
| Niccolò Ferramosca.                           | CAIII.      |
| Galcazzo Ferramosca . Girolamo Ferramosca 1.º | ivi.        |
| - Girolamo Ferramosca 1.º                     | ivi.        |
| Girolamo Ferramosca 2.º                       | ivi.        |
| L 1 2                                         | D. Gian     |

#### ●器 ( CCLXVIII ) 気の

| 40 (                                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1634. D. Gian Luigi Cerebiari, Somasco. Pas                            | c. CIX.  |
| - Tommafo Malloni.                                                     | CXI.     |
| - D. Bartolommeo Cerchiari .                                           | CXII.    |
| D. Lauro Cerchiari.                                                    | ivi.     |
| - D. Marzio Cerchiari .                                                | ivi.     |
| - Fortunato Scola , Benedettino,                                       | ivi.     |
| 1635. Giuseppe Gualdo 2.º                                              | CXIII.   |
| - Domenico Vettorazzia                                                 | CXVI.    |
| Raimondo Benassuti.                                                    | ivi.     |
| 1636. Michielangiolo Angelici 1.º                                      | CXVII.   |
|                                                                        | CXIX.    |
| - Gabriel Angelico .                                                   | CXXI.    |
| Franceico I rillino.                                                   | CXXIV.   |
| - Galparre Trillino .                                                  | ivi.     |
| - Anton Maria Triffino .                                               | ivi.     |
| Bernardino Bersoncello .                                               | ivi.     |
| Francesco Valdagni .                                                   | ivi.     |
| 1638. Francesco Camarella.                                             | CXXV.    |
| P. Giuseppe da Vicenza.                                                | CXXVIII. |
| - Gabriele da Vicenza, Benedettino.                                    | ivi.     |
| Giovanna Maria Bonomi .                                                | ivi.     |
| - Giovan Martino Bonomi .                                              | ivi.     |
| Costantino Bonomi .                                                    | ivì.     |
| - P. Gaetan Bonomo .                                                   | ivi.     |
| P. Leonardo Bonomo.                                                    | ivi.     |
| 1640. Carlo Ridolfi, Kav., Pittore, e Poeta.                           | CXXIX.   |
| - Lelio Losco.                                                         | CXXXI.   |
| Princivalle Chieregato .  Bartolommeo Nanti .                          | ivi.     |
| Bartolommeo Nanti .                                                    | ivi.     |
| Vicenzo Negri.                                                         | ivi.     |
| - Vicenzo Negri Gio: Domenico Guardesani Anonimo. Confuso, Ac. Ordiso. | CXXXII.  |
| Anonimo . Confuso , Ac. Ordito .                                       | ivi.     |
|                                                                        | ivi.     |
| Ventura Vicentino .                                                    | ivi.     |
| Camillo Marzari.                                                       | ivi.     |
|                                                                        | P. An-   |
|                                                                        |          |
|                                                                        |          |

#### WA (CCLXIX ) 20

| ●法(CCLXIX) 製め                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1641. P. Antonio Munarino.  Gio: Maria Brunori.           | Pag. CXXXIII.<br>CXXXIV. |
|                                                           | CXXXV.                   |
| 1642. P. Francesco Barbarano de' Mironi. Giulio Barbaran. | CXXXVI.                  |
|                                                           | ivi.                     |
| Drufo Barbaran .<br>1644. Giambatista Vero .              | CXLIII.                  |
| 1044. Giambarijia Vero.                                   | CXLVI.                   |
| Lazaro Lazaroni.                                          | ivi.                     |
| - Tommafo Canati.                                         | ivi.                     |
| - D. Stefano Negri .                                      | ivi.                     |
| Barrolommeo Cristano.                                     | CXLVII.                  |
| 1646. Pietro Antonio Toniani .  —— Agostino Ragona .      | CXLIX.                   |
| Antonio Maria Ragona .                                    | ivi.                     |
| Giovanni Stefanino.                                       | CL.                      |
| - Michiel Tenenti.                                        | ivi.                     |
| - Masseo dall Amico .                                     | ivi.                     |
| - Giuseppe Geneilari.                                     | ivi.                     |
| - F. Gerolamo Carello .                                   | ivi.                     |
| 1648. Paolo Abriani.                                      | CLI.                     |
| - Baldiffera Fabris .                                     | CLV.                     |
| - Orazio Consi .                                          | ivi.                     |
| - Giambatifla Salico :                                    | jvi.                     |
| - Fulgenzio Bonagiunta.                                   | CLVI.                    |
| - Giuseppe Roma .                                         | ivi.                     |
| - Giambasista Regals .                                    | ivi.                     |
| 1650. Odoardo dal Tofo, Cafinenfe.                        | CLVII.                   |
| - Bernardo Roffi .                                        | CLX.                     |
| - Gian Jacopo Rofa.                                       | ivi.                     |
| 1652. Alfonso Loschi.                                     | CLXI.                    |
| - Simon Simoni .                                          | CLXV.                    |
| - Francesco Zamboni de Silvii.                            | ivi.                     |
| 1654. Pietro Paolo Biffari .                              | CLXVI.                   |
| - Vicenzo Copolo.                                         | CLXXI.                   |
| D. Vicenzo Zaccheloni .                                   | ivi.                     |
| 1656. Marc' Antonio Romiti .                              | CLXXII.                  |
|                                                           |                          |

P. Re-

#### eg ( CCLXX ) Se

| Of ( Convy ) See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1638. Galeazzo Gnaldo Priorato. 1650. Gimmbaijla Ferreto, Cafinenfe. 1661. P. Livio Robefano. 1664. Linnoro Valmarana. 1666. P. Angelo Maria Marchefini. 1668. Teodoro Gennari, Veftovo di Veglia. Gincomo Giacomoni. D. Giovanni Steganoni. 1670. Antonio Sangiovanni. 4lberto Sangiovanni. 1671. P. Clemente Beffetti. Francesco Antonio Scarelli. | Pag. CLXXIV. CLXXV. CLXXXV. CLXXXIX. CXCII. CXCIII. CXCVII. CXCVIII. ivi. CXCIX. CC. CCI. |
| Francesco Scarello. Pietro Antonio Bestanini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ivi.                                                                                      |
| Orazio Sorio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ivi.<br>ivi.                                                                              |
| Giuseppe Sorio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ivi.                                                                                      |
| 1674. P. D. Odoardo Biffoni .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ccv.                                                                                      |
| Francesco Maluccelli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CCVII.                                                                                    |
| Tomio Parife .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ivi.                                                                                      |
| 1676. Niccola Beregani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CCVIII.                                                                                   |
| Ansonio Ferrari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CCXI.                                                                                     |
| Gaetano Ferrari .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi.                                                                                      |
| 1678. Francesco Tomesini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CCXII.                                                                                    |
| P. Bafilio Schio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CCXVII.                                                                                   |
| - Giambatista Nanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ivì.                                                                                      |
| - P. Ippolito Porto, Gefuita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ivi.                                                                                      |
| 1680. P. Giacinto Maria Anti , Domenicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CCXVIII.                                                                                  |
| 1682. Gian - Marzio Cerchiari .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CCXXI.                                                                                    |
| 1684. Carlo Molini .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CCXXVI.                                                                                   |
| 1686. Alberto Garzadoro, Lateranense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CCXXX.                                                                                    |
| Girolamo Garzadoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CCXXXI.                                                                                   |
| 1688. Pier Maria Graffi, Agostiniano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CCXXXII.                                                                                  |
| 1690. F. Agostin da Vicenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CCXXXVI.                                                                                  |
| 1692. F. Luigi Maria Benetelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CCXXXVIII.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Giam-                                                                                     |

#### WE ( CCLXXI ) 20

| - Giambatista Benetelli .           | Pag. CCXLIII. |
|-------------------------------------|---------------|
| - Silvestro Benetelli .             | CCXLIV.       |
| 1694. P. Gabriello Gualdo, Teasino. | CCxLV.        |
| 1696. Bartolommeo Boschetti .       | CCLIII.       |
| Giacomo Antonio Zattoni .           | CCLIV.        |
| 1698. Girolamo Franzano.            | CCLV.         |
| 1700. Ortenfio Zago.                | CCLVII.       |
| - Marca Marchiana                   | CCLXIII       |

#### FINE DEL PRIMO INDICE.



## INDICE SECONDO

#### DEGLI SCRITTORI VICENTINI

CONTENUTI IN QUESTO SESTO VOLUME, SECONDO I LORO COGNOMI PER ORDINE D'ALFABETO.

#### А

del 1648. Pag. CLI.

desso

1672.

1630.

1692.

Briani, Paolo .

- Francesco.

Baffetti , P. Clemente.

Beneselli , P. Luigi Maria .

Belli , D. Francesco .

| A Drians, Faoto . act                | 1048. | Pag. CLI. |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| A Aleardi, Lodovico.                 | 1610. | XXXVII.   |
| - F. Lodovico .                      | detto | XL.       |
| Amico dall', Masseo .                | 1646. | CL.       |
| Angelici , Michielangiolo 1.º        | 1636. | CXVII.    |
| Michielangiolo 2.º                   | detto | CXIX.     |
| Angelico , Gabriele .                | desso | CXXI.     |
| Anonimo, Gentiluomo Vicentino.       | 1614. | XLIX.     |
| Anti, P. Giacinto Maria .            | 1680. | CCXVIII.  |
| Arnaldi, Coftanzo .                  | 1629. | XCVI.     |
| Aviani , Girolamo .                  | 1604. | XVIII.    |
| — Giammaria .                        | derro | XXI.      |
| В                                    |       |           |
| Baccio, Paolo Vergerio.              | 1616. | LVſ.      |
| Barbarano de' Mironi , P. Francesco. | 1642. | CXXXV.    |
| - Drufo.                             | detto | CXXXVI.   |
| Bartolini , D. Taddeo .              | 1624. | LXXV.     |
|                                      |       |           |

LXXVI.

XCVII.

CCXXXVIII.

CCI.

## €\$ ( CCLXXIII ) \$8

| - Giambasista.               | del 1692. | Pag. CCXLIII. |
|------------------------------|-----------|---------------|
| Silvestro .                  | detto     | CCXLIV.       |
| Bennassuti, Raimondo.        | 1635.     | CXVI.         |
| Beregani , Niccola .         | 1676.     | CCVIII.       |
| Bertezoli , Antonio .        | 1624.     | LXXVI.        |
| Bertoncello , Bernardino .   | 1636.     | CXXIV.        |
| Bettanini , Pierro Antonio . | 1672.     | CCIV.         |
| Biffari , Pietro Paolo .     | 1654.     | CLXVI.        |
| Biffoni , P. D. Odoardo .    | 1674.     | CCV.          |
| Bonagiunta, Fulgenzio.       | 1648.     | CLVI.         |
| Bonomi , B. Giovana Maria.   | 1638.     | CXXVIII.      |
| - Giovan Martino.            | detto     | ivi.          |
| Costantino .                 | desso     | ivi.          |
| P. Gaetan .                  | detto     | ivi.          |
| - P. Leonardo .              | detto     | ivi.          |
| Boschetti , Bartolommeo .    | 1696.     | CCLIII.       |
| Brunoro , Gio: Maria.        | 1641.     | CXXXIV.       |
| Bruti Revefi , Ottavio ,     | 1626.     | LXXXI.        |
| • •                          |           |               |
| •                            | С         |               |
| Camarella, Francesco.        | 1638.     | CXXV.         |
| Camera , Florenzio .         | 1616.     | LVI.          |
| Canali, Francesco .          | 1608.     | XXXV.         |
| Canati , Tommafo 1.º         | 1644.     | CXLVI.        |
| Tommafo 2.º                  | desso     | ivi.          |
| Capobianco , Aleffandro .    | 1606.     | XXII.         |
| Caponi , Gian Vicenzo .      | 1614.     | L.            |
| Capra , Marzio .             | 1628.     | XCII.         |
| Carcano, Giulio.             | 1621.     | LXVII.        |
| Carello , F. Girolamo .      | 1646.     | CL.           |
| Castagna , Evangelista .     | 1624.     | LXXVI.        |
| Castellini , Silvestro .     | 1620.     | LXI.          |
| Cerato , Francesco .         | 1629.     | XCIII.        |
|                              |           | Gio:          |
| Vol. VI.                     | M m       |               |

## ●毎(CCLXXIV) 数m

| - Gio: Barrifta .                                    | del 1629. | Pag. XCV. |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - Giuseppe Orfini .                                  | detto     | ivi.      |
| Cercbiari , P. D. Gian Luigi .                       | 1634.     | CIX.      |
| P. D. Bartolommeo .                                  | 1634.     | CXII.     |
| D. Lauro .                                           | desso     | ivi.      |
| D. Marzio .                                          | desto     | ivi.      |
| - Gian - Marzio.                                     | 1682.     | CCXXI.    |
| Chiavi dalle , Vicenzo .                             | 1640.     | CXXXII.   |
| Chieregato , Princivalle .                           | detto     | CXXXI.    |
| Cifoti , Prospero .                                  | 1621.     | LXV.      |
| - Cifoto .                                           | desso     | ivi.      |
| Cividale , Francesco .                               | 1623.     | LXXIII.   |
| Clivone , Giulio .                                   | desso     | LXXIV.    |
| Cogolo , Vicenzo .                                   | 1654.     | CLXXI.    |
| Colze, Gualdinello .                                 | 1623.     | LXXIV.    |
| - Girolamo .                                         | detto     | ivi.      |
| Confuso. Acad. Ord. Anonimo.                         | 1640.     | CXXXII.   |
| Conti , Orazio .                                     | 1648.     | CLV.      |
| Cristano , Bartolommeo .                             | 1644.     | CXLVI.    |
| г                                                    | )         |           |
| Dall' Amico , Matteo .<br>Dalle Chiavi . V. Chiavi . | 1646.     | CL.       |
| Dal Tofo , P. D. Odoardo .                           | 1650.     | CLVII.    |
| Da Vicenza , F. Ginfeppe .                           | 1638.     | CXXVIII.  |
| - P. D. Gabriele .                                   | desto     | ivi.      |
| - F. Agostin.                                        | 1690.     | CCXXXVI   |
| De Silvii . V. Zamboni .                             | ,         |           |
| 1                                                    | F         |           |
| Fabris , Baldiffera .                                | 1648.     | CLV.      |
| Ferramosca , Scipione .                              | 1632.     | · CI.     |
| - Niccolò .                                          | detto     | CVIII.    |

## AZ ( CCLXXA ) ZW

#### ·答(CCLXXVI) 熱

I

| Imperiali , Giambatista .  Giovanni . | del 16 | 08.  | Pag. XXV. |
|---------------------------------------|--------|------|-----------|
| Giovanni .                            |        | ,    | 3.7.1.2.1 |
| ,                                     |        |      |           |
| Lazaroni , Lazaro .                   |        | 44.  | CATAI     |
| Lonigo , Michele .                    |        | 25.  | LXXX.     |
| Losco , Lelio .                       |        | 40.  | CXXXI.    |
| Losco , Alfonfo.                      |        | 552. | CLXI.     |
| Lucardio , Cristiano .                | 16     | 14.  | L.        |
|                                       | М      |      |           |
| Malloni , Tommafo , Vescovo .         | 16     | 34.  | CXI.      |
| Maluccelli, Francesco.                | 16     | 74.  | CCVII.    |
| Marchefini , P. Angelo Maria          | . 16   | 66.  | CXCIII.   |
| Marchiano, Marco.                     | d      | etto | CCLXIII.  |
| Mariani , Camillo .                   | 16     | 26.  | LXXXIV.   |
| Marzari , Camillo .                   |        | 40.  | CXXXII.   |
| Matteazzi, Giuseppe.                  |        | 20.  | LXIV.     |
| - Valerio .                           |        | :550 | ivi.      |
| Pietro 2.º                            |        | 22.  | LXVIII.   |
| Miglioranza, Girolamo.                |        | os.  | XXXV.     |
| Molini , Carlo .                      |        | 84.  | CCXXVI.   |
| Montanaro, Pomponio.                  |        | 28.  | LXXXIX.   |
| Mora, D. Luca.                        |        | 20.  | LXIV.     |
| Moscatello, F. Giordano.              |        | 18.  | LVII.     |
| Moffano , F. Angiolmaria .            |        | 20.  | LXIV.     |
| Munareno , P. Antonio .               | 16     | 41.  | CXXXIII.  |

CXXXIII. Nan-

#### ●注(CCLXX VII ) 数

#### N

| Nanti, Bartolommeo.  — Giambatista.  Negri, Vicenzo.  — D. Stefano. | del 1640.<br>1678.<br>1640.<br>1644.<br>1621. | Pag. CXXXI.<br>CCXVII.<br>CXXXI.<br>CXLVI.<br>LXVII. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Novello , P. D. Girolamo.                                           | 1621.                                         | LX VII.                                              |

0

Olivieri, Carlo. 1622. LXX.
Ordiro, Accad. Confuso. V. Confuso.
Orsini Cerato, Giuseppe. 1629. XCV.

P

| Palazzi, Antonio.          | 1627. | LXXXVIII |
|----------------------------|-------|----------|
| Parife , Tomio.            | 1674. | CCVII.   |
| Parma, Ippolito .          | 1612. | XLI.     |
| Pafini , Pace .            | 1625. | LXXVII.  |
| Pergola , Bonifacio.       | 1620. | LXIII.   |
| Piovene , Lelio .          | detto | LXIV.    |
| Porto , P. Ippolito .      | 1678. | CCXVII,  |
| Pojana , Marc' Antonio .   | 1629. | XCVI.    |
| Priorato Gualdo, Galeazzo. | 1658. | CLXXV.   |

R

| Rabefano , P. Livio . | 1662. | CLXXXIX. |
|-----------------------|-------|----------|
| Ragona , Agostino .   | 1646. | CXLIX.   |
| - Antonio Maria .     | desso | ivi.     |
|                       |       | Re-      |

#### CCLXXVIII ) &

| Regali, Giambatista. de      | 1 1648. | Pag. CLVI. |
|------------------------------|---------|------------|
| Revesi Bruti , Ottavio.      | 1626.   |            |
| Ridolfi , Carlo , Pittor Oc. | 1640.   |            |
| Roma , Giuseppe .            | 1648.   |            |
| Romani , Girolamo .          | 1616.   | LVI.       |
| Romiti , Marc' Antonio .     | 1656.   | CLXXII.    |
| Rofa , Gianjacopo .          | 1650.   | CLX.       |
| Roffi , Bartolommeo .        | 1614.   | L.         |
| Bernardo .                   | 1650.   | CLX.       |

S

| 3                              |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| Sala, Angelo.                  | 1614. | XLIV.    |
| Salico , Giambatista .         | 1648. | CLV.     |
| Sangiovanni , Antonio .        | 1670. | CXCIX.   |
| Alberto .                      | detto | cc.      |
| Sanguigno , Orazio .           | 1608. | XXXV.    |
| Saraceno , Paolo Emilio .      | 1616. | LVI.     |
| - Francesco Bernardino.        | detto | ivi.     |
| - Giulio .                     | 1629. | XCVI.    |
| Scarelli , Francesco Antonio . | 1672. | CCIV.    |
| Schio , P. Bafilio .           | 1678. | CCXVII.  |
| Scola , P. D. Fortunato .      | 1634. | CXII.    |
| Scrofa , P. Remigio .          | 1656. | CLXXIV.  |
| Silvii de . V. Zamboni .       |       |          |
| Simoni, Simon.                 | 1652. | CLXV.    |
| Sorio , Orazio .               | 1672. | CCIV.    |
| - Ginseppe .                   | desto | ivi.     |
| Spa , Francesco .              | 1628. | XCII.    |
| Stefanino , Giovanni.          | 1646. | CL.      |
| Stefanoni , Pietro .           | 1614. | XLIX.    |
| Steganoni , D. Giovanni .      | 1668. | CXCVIII. |

## ●後 ( CCLXXIX ) 歌

## T

| Tenenti , Michiele .           | del 1646.     | Pag. CL.  |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| Tiene, Egano .                 | 1608.         | XXXVI.    |
| - Ottone.                      | desto         | ivi.      |
| Tomasini , Francesco .         | 1678.         | CCXII.    |
| Toniani , Pietro Antonio .     | 1646.         | CXLVII.   |
| Tornieri , Antonio .           | 1627.         | LXXXVIII. |
| - Gian Pierro .                | desso         | ivi.      |
| Tofo . V. dal Tofo .           |               |           |
| Treccio , F. Domenico .        | 160 <b>6.</b> | XXIV.     |
| Triffino , Gulielmo .          | 1608.         | XXXV.     |
| - Galeazzo.                    | 1612.         | XLIII.    |
| - Triffino .                   | 1628.         | XCII.     |
| - Francesco .                  | 1636.         | CXXIV.    |
| - Galpare .                    | desso         | ivi.      |
| Anson Maria .                  | desso         | ivi.      |
|                                | v             |           |
| Valdagni, Francesco.           | 1636.         | CXXIV.    |
| Valmarana , Jacopo .           | 1608.         | XXXVI.    |
| - Giulio Cefare.               | 1618.         | LX.       |
| D. Odorico .                   | 1627.         | LXXXV.    |
| - Giacomo .                    | desso         | LXXXVI.   |
| - Gian Lodovico .              | desso         | LXXXVII.  |
| Paolo Antonio.                 | 1628.         | XCII.     |
| Lionoro .                      | 1664.         | CXCI.     |
| Vergerio, Paolo Baccio.        | 1616.         | LVI.      |
| Vero, Giambaissa.              | 1644.         | CXLIII.   |
| Versorazzi, Domenico.          | 1635.         | CXVI.     |
| Vicentino , Gentiluomo Anonimo |               | XLIX.     |
| Vicentino, Ventura.            | 1640.         | CXXXII.   |
| Vicenza da, F. Giuseppe Oc.    |               | n24.      |
| Viola Dionigi .                | 1616.         | LV.       |

Zac-

2

| Zaccheloni , D. Vicenzo .<br>Zago , Orsensio .             | del 1654. | Pag. CLXXI.<br>CCLVII. |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Zamboni de Silvii, Francesco.<br>Zattoni, Giacomo Antonio. |           | CLXV.                  |

## FINE DEL SECONDO INDICE.



## INDICE GENERALE

#### DI TUTTI GLI SCRITTORI VICENTINI

Contenuti ne' sei Volumi della presente Biblioteca, secondo i loro Cognomi per ordine d'Alfabeto.

#### Α

Briani, Paolo. Tomo 6. Pag. 151. Aleardi, Lodovico 1.º T. 6. p. 37. F. Lodovico 2.º T. 6. p. 40. Aliprando, Bartolommeo. T. 4. p. 63. Alpino, Prospero. T. 5. p. 95. Amico dall', Matteo . T. 6. p. 150. Angaran, Galliano . T. 3. p. 200. Angelici, Michielangelo 1.º T. 6. p. 117. - Michielangelo 2.º T. 6. p. 119. Angelico, Gabriele. T. 6. p. 121. Angiolello, Bartolommeo 1.º T. 1. p. 182. Bartolommeo 2.º T. 2. p. 18. - Giammaria. T. 3. p. 1. - Antonmaria . T. 5. p. 12. Angusciola, P. Spirito. - Ottavio . - Alfonfo . ) T. 5. p. 180. - Antonmaria . p. ivi. - Vicenzo . p. ivi. Anonimo, del 1000. T. 1. p. 7., e T. 4. nella Prefazione Apologetica, p. 14. Anonimo, del 1325. T. I. p. 166. Ann-

Vol. VI.

Νn

```
Anonimi 3. Cronisti, del 1508. T. 4. p. 29.
Anonimo, del 1577. T. 5. p. 179.
Anonimo, del 1614. T. 6. p. 49.
Anti, Giacinto Maria. T. 6. p. 218.
Anzio , Paolo . T. 1. p. 220.
Anzolello . V. Angiolello .
Arlotto di Rainone. V. Rainone.
Amaldi, Carlo di Deifebo. T. 5. p. 175. e 177.
- Costanzo . T. 6. p. 96.
Arrighi degli , Lodovico . T. 4. p. 53.
d' Arzignan, Oliviero. T. 2. p. 9.
- Cristoforo . T. 3. p. 9.
Aviani, Girolamo. )
- Giambatista .
                    ) T. 6. p. ivi.
- Giammaria.
Aureliano, Matteo. T. 1. p. 211.
```

В

V2-

#### · (CCLXXXIII) 数

```
Valerio 2.º T. 4. p. 119.
- Francesco . T. 6. p. 97.
Bellinzona, F. Gherardo. T. 5. p. 178., e T. 6. p. 264.
Benedetti , Zaccaria . T. 3. p. 175.
Benetelli , P. Luigi Maria . T. 6. p. 238.
- Giambatista. ivi. p. 243.
- Silvestro . ivi. p. 244.
Bennassuti , Raimondo . T. 6. p. 216.
Beregan, Nicola. T. 6. p. 208.
Bertezoli, Antonio. T. 6. p. 76.
Bertoncello, Bernardino. T. 6. p. 124.
Bettanini, Pietro Antonio. T. 6. p. 204.
Biffari , Matteo . T. 2. p. 103.
- Pierpaolo . T. 6. p. 166.
Bissoni, Odoardo. T. 6. p. 205.
Bonagente, Annibale.
                                  p. 28.
                           T. 5. P. ivi.
Zefirino.
                                  p. ivi.
--- Pace .
Bonagiunta, Fulgenzio. T. 6. p. 156.
Boni, Anton Giovanni . T. 5. p. 285.
Bonomo, B. Giovanna Maria. )
                                      p. 128.
                                      p. ivi.
- Giammartin .
                               T. 6. p. ivi.
Coffantin.
                                      p. ivi.
- Gaetan
                                      p. ivi.
--- Leonardo.
Boschetti, Bartolommeo . T. 6. p. 253.
Botturnio, Anselmo . T. 4. p. 39.
Brandisio, Giangiorgio. T. 3. p. 137.
Breganze, B. Bartolommeo . T. 1. p. 38., e T. 4. Prefaz.
     Apologetica p. 23.
Brunoro, Gio: Maria. T. 6. p. 134.
Bruti Revese, Ottavio . T. 6. p. 81.
```

c

Adamosto, Paolo Emilio. T. 5. p. 286. Casorio, Zanorio. T. 2. p. 34. Calderari, Cefare . T. 5. p. 115. - Giambatista . T. 5. p. 118. Caldogno, Francesco Bernardin. T. 3. p. 177. - Francesco . T. 5. p. 293. - Matteo . T. 5. p. 300. - Michiele . ivi . Camarella, Francesco. T. 6. p. 125. Camèra, Florenzio. T. 6. p. 56. Campana, Pietro. T. 5. p. 278. - Cefare . ivi . Campelani, Benvenuto. T. 1. p. 143., c T. 4. Prefaz. Apologetica p. 40. Campiglia, Maddalena. T. 5. p. 224. --- Alessandro . T. 5. p. 229. Canali, Francesco. T. 6, p. 25. Canati , Tommafo . 1.º T. 6. p. 146. - Tommafo . 2.º ivi . Cao, Gugielmo. T. 4. p. 63. Capobianco, Giangiorgio. T. 5. p. 112. --- Alessandro . T. 6. p. 22. Caponi, Gio: Vicenzo . T. 6. p. 50. Capra, Giulio. T. 5. p. 292. - Marzio . T. 6. p. 92. Carcano, Francesco, detto Sforzino. T. 4. p. 62. --- Giulio . T. 6. p. 67. Carello, Girolamo. T. 6. p. 150. Castagna, Evangelista. T. 6. p. 76. Castellani, Leone. T. 1. p. 168., e T. 4. Prefaz. Apologetica p. 41. - Ogniben . T. 1. p. 170. 229.

#### WE ( CCLXXXV ) SA

```
Castellini , Silvestro . T. 6. p. 61.
Catti . o Gatti . Pietro Antonio . T. 4. p. 146.
- Vicenzo . ivi .
Cavalcabò , Desiderio . T. 5. p. 237.
Cavazzola, Galasso. T. 2. p. 13.
Celíano, Barnaba. T. 3. p. 37.
Centannio, Valerio. T. 3. p. 191.
Centrale, Sigonfredo. T. 1. p. 150.
Cerato, Francesco.
                         ) T. 6. p. 95.
- Giambatista.
- Orlini , Giuleppe.
                                 p. ivi.
Cerchiari, Gian Luigi.
                               p. 109.
                               p. 112.
--- Bartolommeo .
                         T. 6. p. ivi .
- Lauro.
- Marzio.
                               p. ivi .
- Gian Marzio.
                               p. 221.
Chiappino, Paolo. T. 5. p. 234.
Chiavi dalle, Vicenzo . T. 6. p. 132.
Chieregato, Niccola. T. 2. p. 80.
- Gregorio . ivi .
- Chiereghin . T. 2. p. 220.
- Lionello . Vescovo . T. 3. p. 109., e T. 6. p. 263.
--- Francesco . Vescovo . T. 3. p. 109., e T. 4-
    p. 87.
Valerio 1.º T. 4. p. 137.
- Valerio 2.º T. 4. p. 143.
- Princivalle . T. 6. p. 131.
Chino, Giambatista. T. 1. p. 189.
Cigno , Silvestro . T. 5. p. 122.
Cigogna, Flaminio. T. 5. p. 276.
- Strozzi . T. 5. p. 270.
Cimbriaco , Q. Emiliano . T. 3. p. 54-
Cifoti, Prospero . T. 6. p. 65.
- Cifoto . ivi .
```

Cividale, Francesco. T. 6. p. 73.

#### WE ( CCLXXXVI ) BA

Clivone, Giulio . T. 6. p. 74-Cogolo, Vicenzo. T. 6. p. 171. Colzè, Vicenzo . T. 4. p. 57. - Niccola . T. 4. p. 58. , e T. 2. p. 83. - Adamo. T. 4. p. 61. - Girolamo . T. 6. p. 74. - Gualdinello . T. 6. p. 74. Como, Modesto. T. 4. p. 59. - Francesco . T. 5. p. 177. Confuso, Accad. Ordito. T. 6. p. 132. Conti , Orazio . T. 6. p. 155. Coperio, Maestro Bene. T. 1. p. 11. Corbetta, Georgio. T. 2. p. 10. Costoza da, Conforto. T. I. p. 200. - Pulice . T. I. p. 191. Crisolfo, Bernardino. T. 4. p. 82. Cristano, Bartolommeo. T. 6. p. 146. Cronisti anonimi 3. T. 4. p. 29.

D

A Centrale. V. Centrale.

Dall' Amico. V. Amico.

Dall' Amico. V. Amico.

Dalle Chiavi. V. Chiavi.

Dal Lino. V. Lino.

Dall' Oglio. V. Oglio.

Dal Tofo, Odoardo, Cafinenfe. T. 6. p. 157.

Da Monte. V. Monte.

Da Montebello. V. Montebello.

D' Arzignano. V. Arzignano.

Da Schio, F. Ipenco. T. 4. p. 85.

Da Vicenza, F. Giammarco. T. 2. p. 234.

F. Daniello. T. 3. p. 123.

F. F. Terro. T. 3. p. 126.

P. D.

#### ● ( CCLXXXVII ) %

P. D. Lorenzo. T. 3. p. 185.

F. Agoftin. 1. T. 4. p. 76.

F. Bartolommeo. T. 5. p. 185.

F. Giufeppe. T. 6. p. 128.

P. D. Gabriele. T. 6. p. 128.

F. Agoftin. 2. T. 6. p. 126.

D'Aureliano. V. Aureliano.

De Bellis. V. Belli.

De' Campefani. V. Campefani.

De' Cavazzoli. V. Cavazzola.

De' Ferreti. V. Ferreti.

Degli Ovetarii. V. Ovetarii.

De Maceriis. V. Maceriis.

De Orgiano. V. Orgiano.

De Parma. V. Parma.

De Silvii. V. Zamboni.

De Verlati . V. Verlati . Di Rainone . V. Rainone .

#### E

# E Miliano Q. Cimbriaco . V. Cimbriaco .

#### F

| Abris , Baldiffera .   | T. 6. p. 155.   |
|------------------------|-----------------|
| Facino, Valerio.       | T. 3. p. 103.   |
| Ferramosca, Scipion.   | ) p. 101.       |
| - Girolamo 1.º         | ) p. 108.       |
| - Girolamo 2.º         | ) T. 6. p. ivi. |
| - Niccolò .            | ) p. ivi.       |
| - Galeazzo.            | ) p. ivi.       |
| Ferrandi . Giammaria . | T. 5. p. 292.   |

Fer-

Ferrari, Antonio. ) T. 6. p. 211. - Gaetan . Ferrazzi, Giambatista. T. 6. p. 96. Ferrerio, Zaccaria, offia Milana. T. 4. p. 20. Ferreti , Ferreto . T. 1. p. 153. - Giambatista. T. 4. p. 98. - altro Giambatista. T. 6. p. 85. Ferro, Gianjacopo . T. 4. p. 85. Fidenzio . V. Scroffa . Fiorini Franceschi, Lorenzo. T. 6. p. 71. Florio, P. Domenicano. T. 1. p. 121. e T. 4. Prefaz. Apologetica . p. 36. Fontana , Bastian . T. 6. p. 96. Fracanzan, Antonio. T. 3. p. 198. Franceschi . V. Fiorini . Franzano, Girolamo . T. 6. p. 255. Fuligni, Valerio . T. 5. p. 219.

G

Alasio, o Galasso. V. Cavazzola.

Garzador, Francesco Grazian. T. 5. p. 77.

Vicenzo. T. 5. p. 81.

Alberto. T. 6. p. 230.

Girolamo. T. 6. p. 231.

Gattio, Pietro Martire. T. 5. p. 81.

Gatto, Pietr Antonio.

Vicenzo.

Vicenzo.

Gennari, Teodoro. T. 6. p. 196.

Gentilati, Giuseppe. T. 6. p. 150.

Gentiluomo Anonimo. V. Vicentino.

Gbellini , Gellio. T. 6. p. 35.

Giacomoni, Giacomo. T. 6. p. 198.

Giordani, Pace.

T. 6. p. 53.

Eufebio.

T. 6. p. 53.

Gia-

#### ●雲 ( CCLXXXIX ) 数

```
- Giacomo . T. 6. p. 55.
Giuli, Bartolommeo T. 3. p. 26.
Glosatore, Simon. T. 1. p. 25.
Godi, Antonio . T. 1. p. 173.
- Girolamo . T. 4. p. 61.
— Pietro . T. 5. p. 179.
Gorgo , Galcazzo . T. 3. p. 70.
Giambatista . T. 5. p. 66.
Graffi , Pier Maria . T. 6. p. 232.
Gualdo, Girolamo 1.º )
                                       ı.
- Augusto.
- Girolamo 2.º
- Giuseppe 1.º
- Paolo Emilio.
                                      IO.
- Paolo .
                                  p. I. e II.
- Giuseppe 2.º
                                  p. 113.
- P. Gabriele .
                                  p. 245.
--- Priorato, Galeazzo. )
                                 p. 175.
Guardesan, Giandomenico. T. 6. p. 132.
Guarino, Sisto. T. 6. p. 92.
Gugielmazzi, Gervasio. T. 5. p. 122.
                           1
```

I Mperiali, Giambattista. ) T. 6. p. 25. Giovanni. Inchino, Gabriel. T. 5. p. 292. F. Ipeneo, da Schio. T. 4. p. 85.

L

Azaroni, Lazaro. T. 6. p. 146. Leonino, Maestro Giovanni. T. 1. p. 186.

Vol. VI.

О٥

Leo

```
Leoniceno, Ogniben.
                           ) T. 2. p. 135.
p. 188.
- Niccolò.
--- Desiderio.
Eleuterio .
Bernardin .
- Antonio . 1º
                        ) T. 3. p. 21.
- Alberto.
- Tommaso.
---- Michiel .
Antonio 2.º V. Lonigo.
Leporino, Francesco. T. 4. p. 88.
Lilio, Zaccaria . T. 3. p. 45.
Lin dal, Pierniccola. T. 3. p. 28.
Liviera, Giambatista. T. 5. p. 206.
Lonigo, Giovanni . T. 4. p. 86.
____ Michele . T. 6. p. 80. ___ V. Leoniceno.
Losco, Antonio. T. 1. p. 222., e T. 4. Prefazione Apolo-
    getica p. 41.
Francesco. ) T. 2. F. 1. Niccolò. ) T. 2. F. 5.
Lelio. )
Alfonfo. )
                   T. 6. p. 131.
p. 161.
Luccardio, Cristiano. T. 6. p. 50.
                                M
Acchiavello, Francesco. ) T. 4. P. 73. Francesco Maria. ) T. 4. P. 73.
Maceriis de , Parma Simon . T. 1. p. 9.
```

Magagnò. V. Maganza. Maganza, Gio: Battista. ) T. 5. p. 19.
Alessandro. ) T. 5. p. 24. Mainenti, Giulio Cesare. T. 5. p. 269.

Ma-

```
Malacreta , Gio: Pietro . T. 5. p. 282.
Malloni, Tommaso. T. 6. p. 111.
Maltraverso, Guido. T. 1. p. 70.
Maluccelli, Francesco. T. 6. p. 207.
Manelmo, Evangelista. T. 2. p. 44.
Manfredo . T. 1. p. 100.
Marchesini, Angelo Maria. T. 6. p. 193.
Marchiano, Marco. T. 6. p. 263.
Mariani, Camillo . T. 6. p. 84.
Maroftica, Vicenzo. T. 5. p. 76.
Marzari, Francesco.
                          p. 215.
                        T. 5. p. ivi .
- Jacopo .
- Bernardin .
--- Camillo . T. 6. p. 132.
Mascarello, Montorio. T. 2. p. 75.
Massari, Domenico.
- Girolamo.
Massaria, Alessandro. T. 5. p. 82.
Matteacci, Bartolommeo. T. 3. p. 143.
- Antonio . T. 3. p. 145.
--- Angiolo .
--- Pietro 1.º
                 ) T. 5. p. 74.
- Giambatista. )
                         P. 75.
--- Valerio . .
                          p. 64.
- Giuseppe .
                    ) T. 6. p. 64.
--- Pietro 2.º
                         p. 68.
Maurifio, Gerardo. T. 1. p. 15., e T. 4. Prefazione Apo-
    logetica, p. 19.
Mazzola, Callisto. T. 5. p. 269.
Menon . V. Rava .
Miglioranza, Girolamo . T. 6. p. 35.
Milana . V. Ferrerio . T. 4. p. 20.
Molini , Carlo . T. 6. p. 226.
Mondini, Mondino. )
- Trifone.
```

00 2

Mon-

Montanaro, Pomponio, T. 6. p. 89.

Monte da, Conte. ) T. 4 p. 126.
— Giacomo. ) T. 4 p. 127.

Montechio da, P. Guido. T. 1. p. 130.

Montecchio, Sebafiian. T. 5. p. 1.

Mora, Lucca. T. 6. p. 64.

Mofano, Angelo Maria. T. 6. p. 64.

Munareno, Antonio. T. 6. p. 133.

r

o

Olivieri, Anton Franceco. T. 4. p. 76.
Olivieri, Anton Franceco. T. 4. p. 77.
Oliviero d' Arzignan. T. 2. p. 25.
Ordito, Academico Confuto. T. 6. p. 132.
Orgiano de, Tornalbene. T. 1. p. 217.
Orfini Cerato. V. Cerato.
Ovettarij degli, Benedetto. T. 2. p. 85.

Pace

P

```
Ace, Fabio.
    - Ferdinando. ) T. 5. p. 135.
Giulio.
Pagello, Guglielmo. ) T. 2. p. 236.

Bartolommeo. ) T. 2. p. 262.
--- Livio . T. 5. p. 181.
Pagliarini, Bartolommeo. T. 2. p. 166.
Batista . T. 3. p. 88.
Palazzi, Antonio . T. 6. p. 88.
Palemone, Q. Reminio Fannio. T. 1. p. 1., e T. 4. nella
    Prefazione Apologetica p. 6., e feguenti.
Palladio, Andrea. T. 4. p. 152.
Parife, Tomio. T. 6. p. 207.
Parma, de Maceriis Simon . T. 1. p. 9., e T. 4. Prefa-
    zione Apologetica p. 17.
Parma, Modio. T. 1. p. 119., e T. 4. Prefazione Apolo-
    getica p. 32.
--- Ippolito . T. 6. p. 41.
Palini , Pace . T. 6. p. 77.
Pellegrini, Marc' Antonio.
Pelo, Angufciola. Spirito.
- Alfonfo.
                                    p. 180.
Pergola, Bonifacio. T. 6. p. 63.
Pigafetta, Antonio. )
- Matteo.
Girolamo.
Filippo.
                       T. 5. p. 191.
Piloni , Paolo . T. I. p. 208.
Piovene, Catterina. T. 4. p. 63.
Lelio . T. 6. p. 64.
Pittorelli, Celfo. T. 5. p. 122.
```

```
Pojana, Gio: Battifla . T. 4. p. 99.

— Marc' Antonio . T. 6. p. 96.
Porto , Giovanni . T. 2. p. 36.

— Lionardo . T. 3. p. 210.

— Liuji . T. 4. p. 42.

— France(co . T. 4. p. 52.

— Ipoplito . T. 6. p. 217.
Priorato Gualdo, Galeazzo . T. 6. p. 175.
Pulice , Arrigo . ) T. 1. p. 191.

— Conforo . ) p. 200.
```

Q

## Quinzio Emiliano Cimbriaco. V. Cimbriaco.

```
R
Ragona, Jacopo. T. 6. p. 189.
Rainone, Arlotto di. T. 1. p. 113.
Rava, Agostino. T. 5. p. 19.
Regau, Giambatista . T. 6. p. 156.
Regolo , Pietro . T. 4. p. 102.
Revesi Bruti, Ottavio . T. 6. p. 81.
Ridolfi , Carlo . T. 6. p. 129.
Roma , Giuseppe . T. 6. p. 156.
Romani, Girolamo. T. 6. p. 56.
Romano. Domenicano. T. 1. p. 123., e T. 4. Prefazione
    Apologetica, pag. 36.
Romiti, Marc' Antonio. T. 6. p. 172.
Ronceni, Giulio.
                     ) T. 5. p. 219.
Lodovico.
```

Ro-

```
Rosa, Gianjacopo. T. 6. p. 160.
Rossetti, Giacomo . T. 5. p. 277.
Rossi, Niccolò. T. 5. p. 264.
- Bartolommeo .
Bernardo.
                              p. 160.
Rustichello, Bartolommeo. T. 5. p. 19.
Salico, Giambarista. T. 6. p. 141.
Sangiovanni, Antonio.
- Alberto .
Sanguigno, Orazio. T. 6. p. 35.
Saraceno, Gregorio. T. 2. p. 129.

Alvife. T. 5. p. 285.
- Paolo Emilio.
- Francesco Bernardo.
- Giulio .
                                    p. 96.
Scamozzi, Vicenzo.
- Gian Domenico .
Scarelli, Francesco Antonio. T. 6. p. 204.
Schio, B. Giovanni. T. 1. p. 29., e T. 4. Prefazione Apo-
      logetica, p. 23.
  - Agapito.
                                  p. 147.
- Niccolò.
                                   p. 148.
Francesco.
Girolamo.
                                  p. ivi .
- Girolamo Vescovo.
Lodovico .
Vicenzo .
                                  p. 156.
--- Ipeneo.
                            T. 4. p. 85.
Bafilio.
                            T. 6. p. 217.
Scola, Fortunato. T. 6. p. 112.
Scroffa, Camillo . T. 5. p. 54-
```

```
- Remigio T. 6. p. 174.
Serpe, Francesco. T. 2. p. 259.
Sforzmo Carcano, Francesco. T. 4. p. 62.
Silvij de . V. Zamboni . T. 5. p. 74., e T. 6. p. 149.
Simon, Glosatore. T. 1. p. 25.
Simoni , Simon . T. 6. p. 165.
Smereglo, Niccolò. T. 1. p. 105.
Solerio, Arnaldo. T. 1. p. 141.
Sorio , Orazio . ) T. 6. p. 204. 
— Giuseppe . ) T. 6. p. ivi .
Spà, Franceico. T. 6. p. 92.
Stefanino, Giovanni. T. 6. p. 150.
Stefanoni, Pietro . T. 6. p. 49.
Steganoni, Giovanni. T. 6. p. 198.
```

```
Adeo Notajo . T. 1. p. 23.
    Tempelta, Francesco. T. 2. p. 39.
Tenenti, Michiele . T. 6. p. 150.
Tiene, Gaetano. T. 2. p. 22., e T. 4. Prefazione Apologe-
    tica p. 61.
Ferdinando.
- Marco.
                    ) T. 4. p. 63.
- Marc' Antonio .
- Egano.
                 T. 6. p. 36.
- Ottone .
Titoni, Giambatista. T. 5. p. 234.
Tomasini, Francesco. T. 6. p. 212.
Toniani, Pietro Antonio. T. 6. p. 147.
Tornieri, Antonio.
                    T. 6. P. 88.
- Gio: Pictro .
Tofo dall', Odoardo. T. 6. p. 157.
Trebazio, Bernardin. T. 3. p. 158.
Treccio, Domenico. T. 6. p. 24.
```

Tri-

```
ung ( CCXCVII ) 恐門
```

```
Trinagio, Bernardin. T. 4. p. 84.
Triffino, Giangiorgio. T. 3. p. 229.
--- Alvice 1.º
                    T. 4. P. 90.
- Alvise 2.º
- Gulielmo.
                                 35.
- Galeazzo.
                                43.
- Triffino .
- Francesco.
                             p. 124.
                             p. ivi .
- Gaspare.
                             p. ivi .
  - Antonmaria.
Tuixio, Maestro. T. 1. p. 125., e T. 4. Presazione Apo-
    pologetica, p. 38.
  7 Aldagni, Francesco. T. 6. p. 124.
     Valmarana, Luigi. T. 5. p. 214.
  - Jacopo .
- Giulio Cesare .
                                    60.
  - Odorico .
                                    85.
                         T. 6. p.
Giacomo .
Gianlodovico .
                                    87.
- Paolo , Antonio .
                                    92.
___ Lionoro .
Velo di, Giambatista . T. 5. p. 268.
Vergerio, Paolo Baccio. T. 6. p. 56.
Verlati de , Verlato . T. 1. p. 171.
Verlato, Lionoro. T. 5. p. 190.
Verli, Antonio . T. 3. p. 83.
Vero , Giambatista . T. 6. p. 143.
Vettorazzi, Domenico. T. 6. p. 116.
Vicemano, Francesco. T. 5. p. 285.
Vicentino, Lodovico.
Poeta.
                                                Giu-
    Vol. VI.
```

```
Giultino . T. 3. p. 208,

Nicola . ) T. 4. p. 147,

Giannicola . ) T. 4. p. 151.

Gentiluomo . ) T. 6. p. 149.

Ventura . ) T. 6. p. 132.

Vicenza da , F. Giammaria . T. 2. p. 234,

F. Pietro . ) T. 3. p. 126.

P. D. Lorenzo . p. 185.

F. Agoftin 1.º T. 4. p. 76.

F. Bartolommeo . T. 5. p. 268.

F. Giuléppe . ) p. 128.

P. D. Gabriele . ) T. 6. p. ivi .

F. Agoftino 2.º ) p. 136.

Viola Pietro . T. 4. p. 69.

Dionigi . T. 6. p. 55.

Volpe , Niccolò . ) T. 2. p. 114.

Batilla Enca . ) T. 2. p. 114.
```

Z

Zacheloni, Vicenzo. T. 6. p. 171.
Zago, Oftenfio. T. 6. p. 237.
Zamboni, Pietro. T. 5. p. 277.
Zamboni de Silvij, Francesco. T. 5. p. 74., e T. 6.
p. 165.
Zattoni, Giacom' Antonio. T. 6. p. 254.
Zustao, Lodovico. T. 3. p. 131.
Zugian, Valerio. T. 3. p. 168.

IL FINE.

NOI

#### WE ( CCXCIX ) 30

#### NOI F. PIER-DAMIANI DI S. LUIGI GONZAGA

Provinciale de' Carmelitani Scalzi della Provincia del N. S. Padre Giovanni della Croce di Venezia.

PRemessa l'attestazione di due nostri Teologi, a' quali abbiamo dato la commissione di esaminare il Sesto, ed ultimo Tomo dell' Opera, il cui titolo è: Biblioseca, e Storia di quegli Seristori cod della Ciriz, come del Terristorio di Vicenza Cr., composto dal P. F. Angiolgabriello di S. Maria, Religioso Sacerdote del Nostro Ordine, e di questa nostra Provincia, con cui ci assicurrano nulla esservi il detto Libro, che si opponga, o alla Cattolica Fede, o ai buson costume, ed ai Principi, diamo licenza, per quanto a Noi s'appartiene, che possi effere stampato, e dato alla pubblica luce.

Data in Vicenza nel nostro Convento de' Ss. Girolamo, e Teresa, il dì 12. Gennaro 1780.

F. Pier-Damiani di S. Luigi Gonzaga.

F. Francesco Saverio di Gesù Segr.

NOI

## NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisior Dost. Nasal dalla Laste, nel Libro intitolato: Biblioseca, e Storia di quegli Scritzori coli della Citrà, come del Terrisorio di Vicenza Oz. Volume Sesso, ed ulimo Oz. MS. non v'esse così adecuna contro la Santa Fede Cattolica; e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi: concediamo Licenza a Gio: Basrissa Vendramini Mosa Stampator di Vicenza, che possi este suma per, e presentando el folite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 10. Febraro 1780.

( Alvise Vallaresso Rif.

( Andrea Tron Kav. 2.º Rif.

( Girolamo Ascanio Giustinian Kav. Rif.

Registrato in Libro a Car. 458. al Num. 1939.

Davide Marchesini Segr.

Adi 12. Febraro 1780. M. V.

Fu registrato nel Libro del Magistrato Eccellentissimo contro la Bestemmia a Car. 102.

Andrea Sanfermo Segr.



4308. J. X. 10.

